







Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from **University of Toronto** 



## STUDI E TESTI.

4.

## DOTT. MARCO VATTASSO

SCRITTORE DELLA BIBLIOTECA VATICANA

# ANEDDOTI IN DIALETTO ROMANESCO

DEL SEC. XIV

TRATTI DAL COD. VAT. 7654



ROMA
TIPOGRAFIA VATICANA

1901

THE INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES
10 ELMSLEY PLACE
TORONTO 5, CANADA.

OCT 13 1931

521

#### IMPRIMATUR:

Fr. Albertus Lepidi, O. P., S. P. A. Magister. Iosephus Ceppetelli, Archiep. Myr., Vicesgerens.

# INTRODUZIONE

I.

## Il codice Vaticano 7654.

Fra i codici in dialetto conservati nella Biblioteca Vaticana uno ve n' ha, che attirò in modo speciale la mia attenzione sia per l'età in cui fu scritto, sia per la novità di quasi tutto il contenuto. Esso appartiene al fondo vaticano, ed è segnato 7654. È un bel volumetto in pergamena, della lunghezza di mm. 217 e della larghezza di mm. 152; e si compone di due fascicoli, i quali mostrano a prima vista com' essi provengano da due manoscritti distinti, uniti ed insieme legati, assai probabilmente non per la prima volta, verso la metà del sec. XVII. Il primo fascicolo consta di 56 carte, ed il secondo di 50, numerate recentemente: sono dunque in tutto 106 fogli, esclusi i due di risguardo aggiuntivi posteriormente dal legatore. L'umidità intaccò leggermente il margine inferiore della maggior parte dei fogli; una mano barbara strappò un brano alle carte 100 e 106; i tarli corrosero alquanto le carte 104-105; ed il tempo finalmente rese sbiadita la scrittura di alcuni fogli palinsesti, i quali furono poscia ritoccati da una mano della fine del sec. XV. Tutto il codice fu scritto a righe piene da due diversi amanuensi 1 negli ultimi decennî del trecento o nei primi anni del quattrocento<sup>2</sup>. Le carte 1-40 contengono 30 linee per pagina; 33 i

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sono di mano del primo copista le carte 1-56, e del secondo le rimanenti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'illustre archeologo G. B. de Rossi nel suo catalogo dei mss. vaticani non ancora pubblicato, come età del nostro manoscritto assegna il sec. XIV senz'altro

fogli 41-56, e 40 ordinariamente le carte del secondo fascicolo. La scrittura è semigotica: le grandi iniziali del pari che le didascalie sono miniate con fregi rossi, neri o violetti nelle carte dell'ultimo fascicolo; le iniziali invece dei singoli periodi, nei primi 27 fogli quasi sempre, e talora anche nei fogli successivi, sono leggermente segnate in rosso. I margini del primo fascicolo presentano qua e là alcune noterelle, scritte in dialetto romanesco da due mani diverse del sec. XV.

Dalla legatura, che è in cartone rivestito di pergamena colorata in verde, ci è dato conoscere la provenienza del manoscritto. Sul dorso infatti di essa legatura si possono scorgere ancora, sebbene con somma difficoltà, alcune tracce di quattro leoncelli dorati, i quali vogliono indubbiamente rappresentare l'arme della famiglia Massimo, come ce ne assicurano vuoi l'esame dell'arme stessa <sup>1</sup>, vuoi il confronto col cod. Vat. 7430, la cui legatura, quasi identica a quella del nostro ms., porta sul dorso l'impronta dei quattro leoncelli suddetti, e sulla prima faccia l'intiero stemma dei Massimo. Da ciò si ricava che il nostro codice appartenne, almeno nella 2ª metà del sec. XVII, a quest'illustre famiglia di Roma, poichè il cod. Vat. 7430 fu scritto appunto per il grande bibliofilo di casa Massimo, il card. Camillo <sup>2</sup>, il quale morì nel 1677.

Quando peraltro sia esso passato alla Vaticana non si può stabilire con certezza, ma è assai probabile che ciò sia avvenuto verso la fine del sec. XVII, poco tempo dopo la morte del suo possessore.

<sup>(</sup>cf. l'Inventarium codd. vat., vol. X). Veramente il carattere della scrittura è tale, che potrebbe venire ascritto tanto al sec. XIV adulto, quanto al principio del sec. successivo; ma volendo lasciar da parte il criterio paleografico, possiamo stabilire con certezza questo che il cod. nostro è indubbiamente posteriore al 1374, contenendo esso la Passio attribuita al Cicerchia, la quale fu scritta appunto verso quell'anno.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> V. il Litta, Famiglie celebri di Italia, vol. IV; ed il Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane, Pisa, 1888, vol. II, p. 104, dove lo stemma della famiglia Massimo è descritto in questi termini: « fasciato d'argento e d'azzurro di sei pezzi, alla banda d'oro attraversante sul tutto, semipartito d'argento, alla croce d'azzurro caricata di undici scudetti del campo, contornata da quattro leoncelli di rosso, armati, lampassati e coronati d'oro ».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'arme infatti di casa Massimo nel ms. suddetto è sormontata dal cappello cardinalizio; ed il ms. s'intitola: Beneficia et pensiones eminentissimi et reuerendissimi domini Camilli S. R. E. presbyteri cardinalis Maximi.

#### Contiene:

- l (f. 1-56). (Versione in dialetto della traduzione latina delle *Armonie* evangeliche d'Ammonio, fatta da Vittore vescovo di Capua). L'opera è senza titolo, e mutila in principio, in mezzo ed alla fine. Di essa parlerò di proposito in altro lavoro.
- 2 (f. 57-61). (Lauda in nativitate de sancto Janni Baptista). Nel ms. essa ha questo titolo: Questa è la nativitate de sancto Janni Baptista et como nacque de Çaccharia et d'Anna sua molglie, et como la vergine Maria gio ad visitare Anna et Çaccharia alla casa dello dicto Çaccharia et Anna; nello tempo dello partorire la vergine Maria recolçe sancto Janni Baptista nelle sue braccia; et sancto Luca evangelista stava presente colla vergine Maria et profetiçava l'avenimento de sancto Janni Baptista. Versus.
  - 3 (f. 62-69°). Lauda in decollatio sancti Johannis Baptiste.
- 4 (f. 69°-74°). Questa ene la legenda de sancto Cristofano martiro beato, in rima.
- 5 (f. 74°-100°). Questo ene lo passio dello nostro singniore Yhesù Cristo, in volgare rismato. È il noto poemetto attribuito al Cicerchia.
- 6 (f. 100°-106). Due laude *De finitione mundi*. La prima manca d'una stanza al principio, dell'ultimo verso della strofe quinta e di tutta la strofe sesta. Del titolo, in causa dello strappo fatto al f. 100, rimangono soltanto le parole... *nanti lo die dello judicio*. Mancano all'altra lauda la penultima e l'antipenultima strofe, e quasi quattro versi della quart'ultima. Il ms. si chiude con queste parole:

Laus sit tibi, Criste, quoniam liber explicit iste. Finito libro isto, sit laus et gloria Cristo. Amen. Nomen meum non pono, quia laudare me nolo.

Dal semplice prospetto del contenuto, tuttora inedito, per quanto io mi sappia <sup>1</sup>, ad eccezione del poemetto attribuito al Cicerchia, può il lettore formarsi un'idea dell'importanza del nostro manoscritto,

PQ 4204 A3V3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ben sapendo a quali brutte sorprese si vada talora incontro nella determinazione dell'edito e dell'inedito, non mi stetti pago delle mie ricerche, sebbene accurate e diligenti, per ciò che riguarda le rappresentazioni, la leggenda di s. Cristoforo e la 2ª lauda de finitione mundi, ma ne volli interpellare l'illustre prof. E. Monaci, la cui competenza e dottrina in filologia è a tutti nota. E questi in data 8 Maggio 1899 gentilmente mi rispondeva: « Nelle copie che possiedo di antichi Laudarj e nelle stampe di Laude che sono a mia conoscenza, non ho incontrato poesie religiose che comincino come nei brani qui soprascritti ». Al dotto professore, che si degnò pure incoraggiarmi a questa pubblicazione, son lieto di poter qui rendere le mie migliori azioni di grazie.

specialmente per ciò che riguarda le due rappresentazioni sacre della natività e della decollazione di s. Giovanni Battista: idea, che non sarà certo rimpicciolita, ma accresciuta dall'aggiungere che noi facciamo che le rappresentazioni, le due laude sulla fine del mondo e probabilmente anche la leggenda di s. Cristoforo sono in dialetto romanesco, essendo noto agli studiosi di filologia neolatina come siano pochi i documenti letterari in questo dialetto finora conosciuti, e di questi nessuno contenga alcuna lauda drammatica. Ma esaminiamo più minutamente gli aneddoti che qui pubblichiamo, acciò se ne possa tosto comprendere tutta l'importanza.

## II.

# Le due rappresentazioni sacre della natività e della decollazione di s. Giovanni Battista.

Delle due rappresentazioni sacre la prima non ha un vero titolo, e la seconda s'intitola lauda. Già questo titolo ha per sè una certa importanza, poichè ci dimostra come a Roma ancora verso la fine del sec. XIV si fosse conservato un nome, che nell'Umbria fin dal 1339, ed anche prima, al dire del prof. Monaci <sup>1</sup>, era stato sostituito da quello di devozione. Se non che ben maggiore è per altri rispetti l'importanza delle nostre due rappresentazioni, e cioè: per il dialetto in che sono state scritte, per l'età a cui rimontano e per i pregi intrinseci delle medesime.

Anzitutto per il dialetto. Che Roma sia stata una delle prime città, in cui il risveglio e l'entusiasmo religioso eccitato dai Disciplinati dell'Umbria abbia avuto un frutto assai precoce nel sorgere di compagnie religiose, è un fatto universalmente conosciuto; e basta ricordare la confraternita del Gonfalone sorta nel 1260 <sup>2</sup>, e le sei altre che fondaronsi in Roma sull'esempio di quella <sup>3</sup>, per andarne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uffizî drammatici dei Disciplinati dell'Umbria in Rivista di filologia romanza, I, p. 245 sq.: cf. D'Ancona, Origini del teatro in Italia, 2ª ediz., I, p. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ruggeri, L'arciconfraternita del Gonfalone, Roma, 1866, p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ecco l'elenco delle confraternite sorte in Roma sull'esempio di quella del Gonfalone e già esistenti al tempo di Innocenzo VIII (1484-1492): 1. La confraternita

pienamente convinti: che fin d'allora, ad imitazione delle fraternite umbre, nelle radunanze per la recita dell'uffizio divino si cantassero delle laude, liriche dapprima e drammatiche dappoi, è cosa che la storia di altre simili compagnie, erette in altre parti d'Italia, ci fa ritenere non solo come verosimile, ma assai probabile e quasi certa ¹: che fin dal 1390 si facessero in Roma delle sacre rappresentazioni è storicamente provato ²; ma che esistessero ancora monumenti di quell'antica arte drammatica, se era fondata congettura, non ne avevamo però alcuna prova; ed ecco che la nostra scoperta viene proprio a proposito per dimostrarci che a Roma nel sec. XIV l'arte drammatica non solo esisteva, ma era diggià progredita a tal segno, che da questa alla rappresentazione che s'incontra a Firenze nel sec. XV doveva essere breve il passo.

Però, che esse siano in dialetto romanesco, non è cosa che si vegga lì per lì. Vi si scorge anzi a prima vista un fondo toscano che ci porterebbe ben lungi dalla provincia di Roma, se intorno alla toscanità della lingua non facessero sorgere il dubbio le didascalie, le quali sono schiettamente romanesche <sup>3</sup>. E questo dubbio

dei raccomandati o disciplinati nella chiesa della ssma Annunziata fuori le mura di Roma, sulla via oratoria, non lungi dalla via ostiense. — 2. La compagnia dello stesso nome nella chiesa di s. Maria Maddalena. — 3. La confraternita eretta nella chiesa di s. Lucia vecchia. — 4. La compagnia eretta nella chiesa dei santi quaranta martiri in Trastevere. — 5. La fraternita della natività di N. S. G. C., della b. Vergine e di s. Elena nella chiesa di Ara caeli. — 6. La confraternita dei santi apostoli Pietro e Paolo e degli Innocenti (cf. Ruggeri, op. cit., p. 47 sqq.).

<sup>4</sup> Il ch. De Bartholomaeis (Di alcune antiche rappresentazioni italiane in Studi di filologia romanza, VI, p. 184 sqq.) è d'avviso che fin dalla loro fondazione i Disciplinati romani, come gli Umbri, possedessero un laudario pel « circulum anni »; e dimostra che questo laudario trasformato e ritrasformato col volgere degli anni si conserva tuttora.

<sup>2</sup> La notizia è dovuta a Gerolamo Amati, il quale nella prefazione alla ristampa della Passione del Colosseo (Roma, 1866) cita appunto una rappresentazione del 1390, della quale si conservano i conti della spesa e i nomi degli attori. D'un altro spettacolo, dato a Roma nel 1414, ci parla Antonio di Pietro, il quale nel Diarium Romanum all'anno suddetto così scrive: Item isto die supradicto (scil. die Dominico 18 Februari, e non 10 come per errore evidente di stampa leggesi nel D'Ancona, Origini, I, p. 277) fuit factus Ludus in Testacio, in quo quidem Ludo fuit crucifixus Sanctus Petrus, et ad Sanctum Paulum caput amputatum; et istud fecerunt jocatores de Regione Moncium (ed. Muratori, R. I. SS., XXIV, col. 1041).

<sup>3</sup> Ecco alcune forme caratteristiche del dialetto romanesco, che ricorrono nelle didascalie della 2<sup>a</sup> rappresentazione: vaco = vanno; dico = dicono; faco = fanno; staco = stanno; cuollo = collo; gosto = busto ecc.

diventa certezza dopo un' attenta lettura delle due rappresentazioni. Molti in vero sono i dialettismi romaneschi che vi si riscontrano: dialettismi, che trovando una riprova nelle rime <sup>1</sup> non si debbono ascrivere ad un rimaneggiamento posteriore, ma risalgono all'autografo, il quale per ciò appunto dovette essere scritto nel dialetto che si parlava a Roma o nella provincia romana.

Le rime sono di quattro specie: consonanze, assonanze, semisonanze e dissonanze. Le prime sono molto più numerose delle altre (292 sopra 400), poi vengono le assonanze in numero di 44, le semisonanze in numero di 34 e le dissonanze in numero di 30.

Tutte queste quattro specie di rime dovevano trovarsi nell'autografo, poichè assonanze quali: mondo: giorno II, 90. 92; carnale: cacciare II, 34. 36; victoria: fodera II, 262. 263; testa: perfecta II, 345. 347; semisonanze quali: affando: Iovanni I, 286. 287; requie: vestigie II, 433. 435; dissonanze quali: prima: mondo II, 217. 219; veritate: salute II, 367. 369 sono irreducibili a vere consonanze in qualunque dialetto tosco-romano. Oltracciò il numero molto maggiore delle consonanze rispetto alle altre specie di rime, c'induce ad ammettere che quelle erano di regola per lo scrittore delle nostre rappresentazioni, il quale ricorreva alle altre solo quando non gli veniva fatto di trovare la rima perfetta. È poi quasi superfluo notare che nelle copie degli amanuensi posteriori, e quindi anche nella nostra, le consonanze non dovettero aumentare, sibbene diminuire.

Ciò posto, se esaminiamo le consonanze noi vedremo che in mezzo ad alcune che sono indifferenti in toscano ed in romanesco, se ne trovano altre che, giuste in romanesco, diventano dissonanze in toscano; tali: Dio: tio: io I, 210. 212. 214; rio: tio II, 40. 58; sio: Dio II, 72. 80, che in toscano suonano rispettivamente Dio: tuo: io; rio: tuo; suo: Dio; mentre nessuna se ne trova che, voltata di toscano in romanesco, cessi di essere consonanza. Le consonanze adunque provano che il fondo romanesco delle nostre rappresentazioni dovette essere primitivo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seguo in questa dimostrazione il metodo semplice e persuasivo usato dal prof. E. Monaci negli Aneddoti per la storia letteraria dei Laudesi, dei Disciplinati e dei Bianchi nel medioevo, pubblicati nei Rendiconti della r. Accademia dei Lincei, 1892, I, ser. V, p. 76 sq.

Ed alla stessa conclusione ci porta l'esame delle assonanze; imperocchè una gran parte di esse, voltate di toscano in romanesco, diventano vere consonanze. Così ad es.: profeta: lieta: pietra I, 314. 316. 317: profeta: leta: pietra II, 58. 60. 62; iniquo: amico II, 2. 4; faticha: briga II, 434. 436; dico: iniquo II, 439. 441 sono rispettivamente in romanesco: profeta: lieta: preta; inico: amico; fatiga: briga; dico: inico. Per contro alcune assonanze romanesche diventano dissonanze, cambiate in toscano: così: crudo: giessuto II. 425-426 si converte in toscano in crudo: uscito.

E finalmente anche le semisonanze ci conducono allo stesso risultato: qui basti citare Iovanni: granne I, 54. 55; tea: malenconia I, 104. 112, che in toscano diventano Giovanni: grande; tua: malinconia.

È d'uopo ancora avvertire che quasi tutte le assonanze e le semisonanze diventano rime perfette, sostituendo un'altra forma romanesca alla forma romanesca, od alla toscana corrispondente, trascrittaci dall'amanuense. Così: sea: servia I, 8. 16; tea: pia I, 40. 48; parole: faule I, 30. 31; soa: via I, 56. 64; respondo: sonno I, 73. 75; donna: colonda I, 121. 123; salutao: incarnavo I, 134. 135 si convertono rispettivamente in sia: servia; tia: pia; paravole: favole oppure paraule: faule; sia: via; respondo: sondo oppure responno: sonno; donda: colonda; salutao: incarnao.

Le rime adunque, anche astrazion fatta dagli altri dialettismi, ci provano che il dialetto delle due nostre rappresentazioni è il romanesco. Con ciò non intendo asserire che i toscanesimi che vi si riscontrano siano tutti del copista: alcuni, specialmente quelli in fin di verso, saranno suoi, ma molti sono indubbiamente dell'autore, avendo questi dovuto subire l'influenza grandissima che nel Lazio, come in altre provincie d'Italia, esercitò la lingua toscana nel sec. XIV. Però, se il dialetto delle nostre rappresentazioni sia di Roma, ovvero della provincia romana, non è cosa che si possa per ora determinare, per la mancanza di documenti: a noi basti d'avere stabilita la regione, in cui esse furono scritte.

Quanto all'età delle medesime, crediamo di non errare facendole risalire alla metà circa del trecento, sia perchè il nostro manoscritto, che non è l'autografo  $^1$ , rimonta già esso agli ultimi anni del sec. XIV, o tutt'al più ai primi del sec. XV, sia per la struttura della strofe, che è di regola la stanza della ballata maggiore  $^2$ , composta di endecasillabi e di settenarî, e sia infine per la mancanza assoluta della forma più recente  $(-\delta)$  dei perfetti in -avit e per la presenza della forma più antica in -ao e della successiva epentetica -avo  $^3$ .

Lo schema delle stanze composte di endecasillabi e di settenarî non presenta alcuna novità; ed è quello stesso che già troviamo in gran parte delle sacre rappresentazioni umbre <sup>4</sup>, aquilane <sup>5</sup>, senesi <sup>6</sup> e orvietane <sup>7</sup>. Esso è il seguente: ababbccd: efeffggd: ... xyxyyzzd; ma non sempre l'ultimo verso della strofa rima coll'ultimo della prima stanza <sup>8</sup>.

Più interessante invece è una particolarità della prima rappresentazione, la quale serve a corroborare l'opinione del ch. de Bar-

- <sup>4</sup> Ci attestano l'intervento della mano d'un copista non solo il cambiamento di molte rime, ma eziandio la corruzione di non pochi versi, le varianti di alcune strofe incorporate nel testo e la mancanza d'un settenario nella strofe quinta della prima rappresentazione.
- <sup>2</sup> Ho detto di regola, perchè sono ottave ottonarie con lo schema ababbccx: efeffggx... le stanze 43-45 (vers. 333-356). 47-49 (vers. 361-384) della prima rappresentazione, precedute da una ripresa di quattro versi pure ottonarî rimati xyyx, la quale si ripete dopo la strofe 45; e sono sestine novenarie con lo schema ababcc le strofe 41-44 (vers. 321-344). 47-61 (vers. 361-450) della seconda rappresentazione, in cui trovasi pure una quartina composta di versi ottonarî a rima baciata.
- <sup>3</sup> Quattro sono i perfetti in -avit che ricorrono nelle nostre rappresentazioni, e di questi uno soltanto ha la forma epentetica -avo. Essi sono: mutaose I, 104; salutao I, 134; mostraonce I, 337; incarnavo I, 135.
- <sup>4</sup> Cf. E. Monaci, Uffizî drammatici dei Disciplinati dell' Umbria in Rivista di filol. rom., I, p.
- <sup>5</sup> Cf. Pércopo, Laudi e divozioni della città di Aquila in Giornale stor. d. letter. ital., VII e seqq.
- <sup>6</sup> Cf. De Bartholomaeis, Di un codice senese di sacre rappresentazioni in Rendiconti della r. Accad. dei Lincei, VI ser. IV, Roma, 1890, pp. 304-314.
  - <sup>7</sup> Cf. il codice VITT. Em. 528.
- 8 Della prima rappresentazione non rimano coll'ultimo verso della prima strofe le stanze 3ª (vers. 24), 4ª (vers. 32), 10ª (vers. 80), 27ª (vers. 216), 37ª (vers. 296), 41ª (vers. 328). A cominciare poi dalla strofe 43ª (vers. 333) l'ultimo verso di ciascuna stanza rima coll'ultimo verso della ripresa. Nella seconda rappresentazione le eccezioni sono ancora più frequenti, anzi sono tante dopo la strofe 24ª (vers. 192) che ho creduto troppo lungo e poco vantaggioso registrarle qui tutte. Prima della strofe suddetta non rimano coll'ultimo verso della prima le stanze 14ª (vers. 112), 15ª (vers. 120), 16ª (vers. 128), 17ª (vers. 136), 18ª (vers. 144), 19ª (vers. 152) con la quale rimano la 20ª, 21ª, 22ª, 23ª. Rima coll'ultimo verso della strofe 14ª la stanza 15ª.

tholomaeis sull'origine dell'angelo nella sacra rappresentazione. Accennando a questo problema, il sullodato scrittore esprimeva il concetto che l'origine dell'angelo nella sacra rappresentazione si potesse già trovare nelle laudi umbre, e soggiungeva: « Molte di queste son precedute da una stanza recitata non già da qualcuno de' personaggi, bensì da' ' Devoti ' e contenente a volte un invito alla meditazione, a volte un brevissimo sunto dell'azione. Non è improbabile che più tardi un solo de' Devoti si assumesse quella parte, e che più tardi ancora, e specialmente in Toscana, costui finisse per indossare le spoglie d'un angelo 1 ». Ora nella prima nostra rappresentazione un devoto appunto, o per meglio dire un attore rappresentante l'evangelista s. Luca, annunzia la festa agli spettatori nel modo stesso che fa l'angelo nelle rappresentazioni toscane. Vero è che la nostra lauda drammatica non appartiene alla letteratura dell'Umbria, ma per il fatto che il germe umbro s'era trapiantato assai per tempo nelle altre regioni d'Italia, ci sarà lecito conchiudere che questa particolarità del nostro dramma segna un gran passo nello scioglimento del problema dell'angelo, ed avvalora maggiormente l'opinione del de Bartholomaeis sopra l'origine del medesimo. Non è questo peraltro il solo esempio che noi conosciamo: già nella rappresentazione di un miracolo di s. Maria Maddalena <sup>2</sup> ed in quella dei ss. Giovanni e Paolo <sup>3</sup> riscontriamo questo fatto, del pari che nel dramma di Costantino imperatore, s. Silvestro papa e s. Elena 4, dove l'argomento viene esposto da un giovane che suona la cetra. Ma se questi ed altri esempî che si potrebbero addurre convalidano l'opinione del de Bartholomaeis, non hanno l'importanza del nostro, appartenendo essi ad un tempo relativamente tardo; ad un tempo cioè, in cui si era già introdotto nelle sacre rappresentazioni l'angelo che annunzia la festa e licenzia gli spettatori.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di alcune antiche rappresentazioni italiane in Studi di filologia romanza, VI, p. 172 nota 1. Intornò all'annunziazione ed alla licenza nella sacra rappresentazione ef. D'Ancona, Origini, I, pp. 379-391.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Ancona, Rappresentazioni sacre dei secoli XIV, XV e XVI, Firenze, 1872, I, p. 391 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., II, p. 237 sqq.

<sup>4</sup> Ibid., II, p. 187 sqq.

Intorno all'argomento delle nostre devozioni abbiamo già notato ch'esse rappresentano due momenti solenni della vita di s. Giovanni Battista, la natività cioè e la decollazione: qui soggiungiamo, prima di addentrarci nell'analisi delle medesime, che la festa di questo santo fu ed è tuttora popolarissima a Roma, come ce ne fa prova, per il sec. XV, la notizia della rappresentazione di s. Giovanni Battista fattasi nel 1473 nell'occasione delle feste celebrate in onore di Eleonora d'Aragona, che andava a marito in Ferrara <sup>1</sup>, e la lettera scritta nel 1490 da Gezi Valdambrini a Bernardo Dovizî, nella quale si descrive la sontuosità onde si celebrò in quell'anno la festa del Precursore <sup>2</sup>; e, per i tempi moderni, l'uso ancor vivente dei Romani di recarsi numerosi la vigilia del 24 giugno in sulla piazza di s. Giovanni in Laterano, dove passano allegramente la notte in canti e suoni.

Paragonando ora le nostre due rappresentazioni con le contemporanee, o quasi contemporanee, sul medesimo argomento fin qui conosciute, si noterà di leggieri la superiorità delle prime non solo per il maggiore sviluppo drammatico, ma eziandio per la presenza di certi tipi, che diventarono in seguito caratteristici nella rappresentazione fiorentina <sup>3</sup>. In questo confronto noi lasciamo da parte,

¹ Cf. Infessura, Diario romano ed. Tommasini tra le Fonti per la storia d'Italia, pubblicate dall'Istituto Storico Italiano, Roma, 1890, p. 78. Quivi vengono descritte le feste che si fecero in quella circostanza, e si nota: Et depo' lo martedì fu fatta l'altra devotione dello corpo di Christo, et nello mercordì fo l'altra di santo Ioanni Battista, et di santo Iacovo. Cf. ancora la lettera di Eleonora, pubblicata dal Convisieri in Archiv. della Soc. Rom. di St. patria, X, p. 653, nella quale è detto che da po mangiare fece fare San Sixto un altra representatione de San Johanni Battista.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qui è celebrato - egli scrive - san Giovanni egregiamente. Primo fu uno apparato del templo e delle strade superbissimo, con giganti e spiritelli: il giorno il pallio di broccato, simile al nostro fiorentino. Furonci tre edifici bellissimi, con la Nascita, la Morte et la Resurrectione di Cristo. La sera una girandola molto bella, e fu raptus Proserpine. Nè anco ci mancò el carro de' matti, che fu cosa infinitamente voluptuosa: e tutto per opera de' fiorentini. El Papa fu in Castello, dove fassus est hauere auto piacere infinito (Baccini, Zibaldone ecc., Firenze, 1889, p. 134; cf. D'Ancona, Origini, I, p. 295 sq.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Alludo al giullare che vien fuori nel Giovanni Decollato, scherza dinanzi ad Erode, vanta la sua potenza e beve di mano del re stesso; ed al manigoldo che inviato alla carcere svillaneggia la vittima che sta per essere decollata: giullare e manigoldo, che ricompaiono appunto sotto questa forma nelle rappresentazioni toscane (cf. D'Ancona, Origini, I, p. 659).

perchè troppo brevi, le laude del codice Vallicelliano Λ. 26 <sup>1</sup> e le aquilane pubblicate dal Pércopo, e ci atteniamo soltanto per la Natività a quella del cod. Vitt. Em. 528 <sup>2</sup> (cc. 26-28) e per la Decollazione a quella del cod. Vitt. Em. 349 <sup>3</sup> (cc. 39-49), perchè più sviluppate e presentanti maggiori analogie colle nostre.

Semplice è l'azione nel dramma orvietano del cod. Vitt. Em. 528. S'apre la rappresentazione con Zaccaria che prega dinanzi all'altare, e dolcemente si lamenta col Signore di non aver prole. Il Padre eterno ascolta la preghiera, delibera la nascita del Battista, ed invita i nove cori degli angeli a fare a gara nell'arricchire il bambino nascituro delle più belle virtù; gli angioli obbediscono al comando divino; e, terminata la proposta di ciascuno dei nove cori, Iddio ingiunge all'Arcangelo Gabriele di recarne l'annunzio a Zaccaria. Qui finisce la prima parte, la quale si compone di 12 ottave.

Segue la seconda parte, in cui Gabriele compare dinanzi a Zaccaria, ch' era ritornato al tempio; e gli annunzia la nascita d'un figliuolo, cui dovrà imporre il nome di Giovanni. Zaccaria non crede alle parole dell'angelo, ed in castigo perde la favella. All'uscire dal tempio attira l'attenzione di due Giudei <sup>4</sup>, i quali s'accorgono della disgrazia toccatagli, ed argomentano ch'egli abbia avuto una visione.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per la descrizione del codice v. E. Monaci, Uffizi drammatici ecc. in Rivista di filologia romanza, I, p. 234 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> È il cod. Vaggi, di cui il Torraca nel 1885 (Prefaz. al *Teatro ital. dei sec. XIII*, XIV e XV, p. vi) annunziava prossima la pubblicazione, che pur troppo non è stata fatta ancora per intero. Saggi in *Archivio paleografico italiano*, vol. I, tav. 90-91; edizione in preparazione a cura della Deputaz. Umbra di St. patria.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quanto alla descrizione del codice v. il Catalogue d'une collection précieuse de mss. et de livres de nombreux statuts et documents avec nombreux autographes interessants et rares sur l'histoire d'Italie... delaissées par feu M. le chevalier Carlo Morbio à Milan, Leipzig, 1889, p. 10-13; e l'articolo del Pércopo pubblicato sul Giornale storico d. letter. ital., XX, p. 391-394. Cf. inoltre Monaci, Per la storia del dramma in Italia in Rendiconti d. Reale Accad. dei Lincei, Roma, 1893, p. 944 sqq. Avrei voluto in questo confronto tenere anche conto della Rappresentazione di s. Giovanni decollato, di cui parla Colomb de Batines (Bibliografia delle antiche rappresentazioni italiane stampate nei sec. XV-XVI, Firenze, 1852, p. 30), ma non ne potei avere tra mano alcuna edizione.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nel vangelo di s. Luca (I, 21-22) si legge: Et erat plebs exspectans Zachariam: et mirabantur quod tardaret ipse in templo. Egressus autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt quod visionem vidisset in templo. Et ipse erat innuens illis, et permansit mutus.

Succede quindi un'altra scena rappresentante l'incontro di Maria con Elisabetta. Qui però la storia evangelica è falsata, avendo il pio autore del dramma posto in bocca a Maria il racconto dell'annunzio fattole dall'angelo, prima che sua cugina si fosse accorta ch'essa aveva dinanzi a sè la madre del Redentore. Nel breve dialogo Maria espone alla cognata la causa della sua venuta, ed Elisabetta manifesta a Maria che il figliuol suo, alla presenza di lei, le esultò in seno per l'allegrezza. Intanto Helisabeth viene al parto et dice:

« Maria or t'adivaccia,
E al mie parto tosto si m'aiuta:
El mie figliuolo abraccia,
Po che a visitarmi si venuta;
Bem ch'ie non sie tenuta
Di sì gran dono avere, o matre santa,
Lo mie figliuolo amanta,
Po ch'è piacer dell'alta ternitade. »

Maria prende il bambinello e lo presenta ai parenti, uno dei quali se lo toglie in braccio, e manifesta il desiderio che gli sia imposto il nome del padre. Ma sulla proposta d'un altro parente, portano il pargoletto a Zaccaria e gli propongono di chiamarlo col nome suo. Zacharia risponde a li parenti per scriptu, e i parenti legono e dicono ensieme:

« Gjovanni è 'l suo nome.

Scripto l' à Çacharia nel pugillare;

E sì ve scrive come

L'angel gliel comandò sopra l'altare

Nel suo annunptiare,

Quando 'l parlar gli tolse e fecel muto;

E cossì l' à tenuto

Fin a qui per suo' incredulitade. »

Ciò detto, il padre prende il bambino in braccio e recita la versione d'una parte del *Benedictus*. Così termina la rappresentazione, di sole ventotto stanze, in cui, tranne la prima parte, è seguito con leggiere modificazioni il racconto del vangelo.

E da questo non si discosta neppure il nostro dramma roma-

nesco 1, il quale segna sull'orvietano un certo qual progresso: progresso che non è soltanto nel maggiore sviluppo dell'azione, ma è ancora nell'annunziazione della festa fatta da uno degli attori; è nella maggiore naturalezza di certe scene; è nella chiusa abbastanza singolare del dramma. Manca nella nostra rappresentazione il dialogo tra il Padre eterno ed i cori degli angeli, ma abbiamo per compenso un bel dialogo tra l'angelo Gabriele e Maria, alla quale viene annunziata la nascita del figlio di Dio e quella del Precursore: ed alla scena dei due Giudei che osservano Zaccaria uscente dal tempio, ne è sostituita un' altra più patetica, desunta molto probabilmente dagli Apocrifi, in cui i sacerdoti ed Elisabetta s'accalcano intorno a Zaccaria per aver notizie della visione avuta nel tempio. Consono alla lezione evangelica è il dialogo tra Maria ed Elisabetta, dove viene anche parafrasato non senza eleganza il canto del Magnificat.

A un dipresso identica è la scena dell'imposizione del nome al neonato; ma anche qui va notato un maggiore sviluppo ed una bellezza maggiore, specie nella parafrasi del Benedictus. Il dramma si chiude con otto strofe che dovevano essere cantate in coro dagli attori, come si rileva dalla ripresa:

> « Alegremoli et cantemo D'una donna de cento anni. Fatto ao filglio, et iace in panni, Como noi tucti vedemo ».

Nuoce, peraltro, al dramma un anacronismo consistente nell'introduzione in sulla scena di s. Luca e degli Apostoli.

Nel Giovanni decollato del codice aquilano (Vitt. Em. 349) grande è lo sviluppo dell'azione ed interessante l'introduzione di personaggi, quali Lida ed Ambrosino, creati dalla fantasia popolare. La rappresentazione consta di 52 sestine (42 endecasillabe, 10 ottonarie), di 5 stanze simili a quelle della ballata maggiore e di 15 distici, di cui 13 endecasillabi e 2 ottonari.

L'azione incomincia con una specie di concilio tenuto tra il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il dramma può considerarsi come composto di due parti; nella prima delle quali (str. 1-41) si parafrasa il testo di s. Luca (cap. I, 5-79), e nella seconda si contiene tutta una lauda sulla nascita del Battista.

sommo sacerdote ed i sacerdoti del tempio di Gerusalemme. Primo parla il pontefice, il quale esordisce annunziando esser giunto il tempo della venuta del Messia, stabilisce un confronto tra la vita del Battista e quella di Cristo, e termina mostrando la necessità di inviare alcuno a Giovanni per sapere da lui s'egli è veramente il desiderato dalle genti. Quindi su proposta del sacerdote Danaha, lo stesso sommo pontefice manda al Battista due leviti instruendoli intorno alle domande, che debbono rivolgere a lui. I due leviti vanno al Battista che se ne sta nel deserto, l'interrogano e, ritornati al tempio, ne riferiscono in questi termini la risposta:

« Con Johanni semo stati
Ad parlar nel diserto:
Ane ben certificati,
Omne un de nui da lui è certo:
Dicto à colla bocca sia:
Elia non è, nè anche Messcia.

Non è el profeta, anchor n'à dicto.
Per nui sci lli fo risposto:
Et perchè lu tou intellectu
Ad batiçar è pur disposto?
Dicto à lui che po lavare,
Venuto è chi po salvare » (f. 41°, stanze 20-21).

# Ed il sacerdote Danaha risponde:

« Ben me credea che luy fosse Messia;
Più a llui che ad altri fateli honore.
Assay n'era contento in mente mia;
Di tucti dubij erevam di fore.
No dubito però di quanto à dicto
Possa fallire quanto è ssuto scripto » (ibid., stanza 22).

Segue una bella scena tra Gesù e Giovanni; tra Gesù che vuol essere battezzato da Giovanni, e Giovanni che, reputandosi indegno, umilmente si rifiuta, e solo allora accondiscende quando conosce esser quella la volontà del Padre celeste. Nell'atto del battesimo compare la colomba, e s' ode la voce di Dio Padre: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui, ipsum audite. Se ne va quindi Gesù al tempio, ove intesse alla presenza dei sacerdoti un bell'elogio del

Battista, asserendo esser egli più che profeta. S'intavola poscia un dialogo tra Misach sacerdote e Gesù, in cui è posta in piena luce la grandezza del Precursore, e vengono dilucidate le parole pronunziate da Cristo, che

« Inter nati di femina non è majore »

di Giovanni Battista. Partitosi Gesù, lu demonio va ad tentare Rodiades la quale manda Lida, sua donzella, ad Erode per ottenerne l'udienza; ed avutane favorevole risposta, seguìta sempre dal demonio, presentasi in compagnia di Lida al re, e gli manifesta il desiderio di separarsi da Filippo suo marito: ed Erode le promette di accontentarla e di bandire Filippo dal regno. Ritorna Rodiades ad casa et stando un poco ve li familli ad cacciare Filippo, et pilliano Rodiades et menala ad lu re: et lu re comanda, et dice:

« Ven qua, Ambrosino, con teco scia un compagno; Filippo della casa cacciaray.

Va francamente con animo magno
Sença indutiare, presto andaray:
Cacciato Filippo, Erodiades pillia,
Menala ecqua, e lassa star la fillia (f. 46) ».

Ambrosino risponde di sì, e, recatosi a casa di Filippo, ne lo caccia fuori percuotendolo col bastone. Prende poscia Erodiade e la conduce al re. Stando un pocu ve sancto Janni e rimprovera ad Erode la 'sua cattiva condotta. Ed il re sdegnato:

« De quel che faccia tu me voy reprendere? Mettatelo in prescion senza contendere (f. 47) ».

Vien quindi la regina che prega Erode di dar morte al Battista; e quegli le risponde in questi termini:

> « Per mia natività farrò un convito, Et tu farray tua fillia danzare. Eccho lu modo proprio ch'i'ò ordito: Quando sarremo su nel decinare, Assay contento io me mustrarone: Domanda, fillia, ch'io tel donarone.

Et che no falla, lo voglio jurare.

Tu l'amonisci che debbia petire

La testa de Johanni ad non mancare;

Et io me mostrarò assai dolire:

Poy ch'ò juratu, abbi quessa gratia;

Et tu de quel che cerchy sarray satia (f. 47°) ».

La regina resta soddisfatta della risposta di Erode, corre alla figlia Drusiana e la istruisce di ciò che deve fare al convito e della domanda che deve rivolgere al re. S'apparecchiano le mense, e mentre si convita allegramente, viene la figlia d'Erodiade a danzare dinanzi ai convitati. Erode se ne mostra contentissimo, e le promette con giuramento di concederle qualunque grazia gli domandi, fosse anche la metà del regno. Drusiana allora gli chiede in un piatto la testa del Battista. A tal domanda il re finge di inorridire e di pentirsi del fatto giuramento, ma comanda che il desiderio della danzatrice sia subito appagato. Va la fameglia per fare talliare lu capo ad Johanni nella prescione e dalu alla donzella. Et dice Johanni:

« Ad questo so conducto per dir lo vero, No dubito trovar sempre mercede; Nel creatore eterno sempre spero Che tucte cose occulte chiare vede. O mayestà, superno o vero Dio, Recomandote, Signor, lu spirito mio <sup>1</sup> (f. 49<sup>v</sup>) ».

Finita questa preghiera, il manigoldo eseguisce il comando del sovrano, ed esclama:

« Eccho lu capo del Bactista Janni: Io aggio facto li vostri comandi (f. 48) ».

In questo mezzo la donzella pillia la testa e va alla matre e dice:

« Matre mia, eccho la testa, La quale a Rodo demanday de gratia. Omay Johanni non te dà molesta, So certa, la toa mente n'è ben satia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per una svista dell'amanuense la strofe surriferita nel ms. è l'ultima della rappresentazione; ma evidentemente il suo posto è quello da me assegnatole.

Io veggio la toa fatia Lieta e contenta, chè ày libertate. Di me no vi scordate, Per fare lo tou volere ò avuto audatia».

Inferiore dal lato artistico, ma non per lo sviluppo drammatico, e maggiormente importante per le didascalie è la rappresentazione romanesca che ha per soggetto la Decollazione di S. Giovanni Battista. Tre sono i luoghi deputati: la reggia d'Erode, il deserto e la carcere. L'azione incomincia col protagonista il quale rimprovera coraggiosamente al re e ad Erodiade la loro pessima condotta, e li esorta a pentirsi dei loro falli ed a ritornare al Signore. Ciò detto, il Battista si parte, lasciando Erode in preda all'agitazione e al dubbio se debba o no mandarlo a morte; e se ne va con sei compagni al deserto ad adorare Dio. Intanto per istigazione di Erodiade il re delibera la morte del suo nemico, ed ordina al maniscalco di arrestarlo e di condurlo alla sua presenza. Il maniscalco eseguisce il comando; e ad un nuovo ordine del suo signore incatena il Battista e lo conduce in prigione. Qui vengono a visitarlo i discepoli, gli portano pane ed acqua e gli riferiscono con entusiasmo i prodigi operati da Gesù. Ed egli per renderli persuasi della divinità di Cristo, li manda a lui, ingiungendo loro di notificargli la sua incarcerazione e di interrogarlo s' egli è veramente il Messia. Udita l'ambasciata di Giovanni, Gesù risponde operando alla presenza dei messi un'infinità di miracoli; quindi, dopo aver detto a Pietro ch'egli era venuto in terra

# « Per sanare l'omo de colpa et de pena »,

intesse dinanzi al popolo un bell'elogio del Precursore. Retornano li discipoli ad sancto Janni et facoli la resposta che ll'à dicta Cristo et lli miracoli che à facti Cristo. Issi discipoli sonno infiammati dello amore de Cristo. Giovanni ne resta oltremodo soddisfatto, ed approfitta dell'occasione per instruirli della qualità sua di Precursore e della grandezza e potenza del Salvatore.

La scena ora dalla prigione si trasporta nuovamente nella reggia d'Erode, ove questi, festeggiando il suo giorno natalizio, trovasi a banchetto con Erodiade e con alcuni principali signori del regno.

Rallegrano i convitati gli scherzi e i giuochi d'un giullare, nonchè la danza graziosa della figlia d'Erodiade, la quale sa talmente guadagnarsi l'animo del re, che n'ottiene giurata promessa di ricevere da lui qualunque grazia gli sia per domandare. La ragazza tutta contenta si rivolge per consiglio alla madre, quindi chiede in grazia la testa del Battista. Erode allora si pente del fatto giuramento; ma non ostante la crudeltà della richiesta, vuol mantenere la promessa, e manda il carnefice ad eseguire il suo comando. Il carnefice va alla carcere, svillaneggia ed insulta la vittima, che gli risponde con somma dolcezza e, fatta una breve preghiera, porge il collo alla spada di quel manigoldo. Scende la spada, la testa è spiccata dal busto, ed il carnefice la pone in un piatto e la presenta ad Erode, che ordina sia data alla danzatrice. Questa la porta tosto alla madre crudele, che ne resta soddisfatta e contenta. Intanto i discepoli del Battista vanno alla prigione, e, preso il tronco del martire, piangendo e lamentandosi fortemente lo portano in sacrestia, mentre tre compagni si recano a darne la triste nuova a Gesù. Il quale ne resta addolorato ed impaurito, encomia brevemente il Battista e chi ne segue le vestigia, e poscia si parte coi suoi discepoli, per timore che Erode non gli faccia come a Giovanni, dicendo:

> « Chi veo con meco veo bene securo Et io lo recevo volentieri, Cha llo farragio justo et puro In tutti quanti li suoi mistieri. Tu, che di Iovanni t'ài pista la traccia, Io te recepo nelle mei braccia ».

Così finisce il dramma, in cui i molti e gravi difetti, come ad es. l'anacronismo di Erode che giura sugli evangeli (vers. 280), e l'espressione ridicola di paura messa in bocca a Cristo quando gli è notificata la decollazione del Precursore, son compensati dai pregî consistenti non solo nel grande sviluppo dell'azione, ma eziandio nella presenza di personaggî, quali il giullare ed il carnefice, che diventano quasi stereotipi nella rappresentazione fiorentina, e nelle preziose notizie sugli abbigliamenti degli attori e sul luogo ove doveva essere recitata la rappresentazione.

Chi siano stati gli autori di queste due laude drammatiche non sappiamo; è peraltro assai probabile ch'essi siano stati due buoni laici appartenenti a qualche fraternita di disciplinati, conoscitori del Vangelo e degli Apocrifi, ma privi delle principali doti che si ricercano in uno scrittore drammatico. L'opera loro però – come già notammo – non è senza pregio, anzi essa segna un certo progresso sulla maggior parte delle rappresentazioni contemporanee, ed appartiene all'ultimo stadio che percorse la lauda drammatica prima di raggiungere la forma stabile della rappresentazione sacra a Firenze.

## III.

# La leggenda di s. Cristoforo.

Alle rappresentazioni tien dietro la leggenda di s. Cristoforo in ottava rima, opera pregevole dal lato letterario, ma punto o poco interessante dal lato storico. Il dialetto parmi romanesco <sup>1</sup>, non ostante

<sup>1</sup> Ed una prova, anche fatta astrazione dalle forme prettamente romanesche che s'incontrano nella leggenda, mi è fornita dall'analisi delle rime. Queste sono in tutto 235, delle quali 194 consonanze, 15 semisonanze, 14 assonanze e 12 dissonanze. Delle prime moltissime sono indifferenti in toscano ed in romanesco, ma ve ne ha 10 che giuste in romanesco cessano di essere rime perfette cambiate in toscano. Esse sono: meravilglia: semilglia (tosc. simigliante) 71. 72; solio: sio 74. 78; lieto: de reto 81. 83; zelo: Michelo 121, 125; sequaci: dannaci 127, 128; partio: sio 161, 165; sconfitta: ditta 162, 166; commanda: enganda 185, 187; zitello: miccinello: angeliello 234, 236, 238.

Tutte le assonanze, ad eccezione di tre, diventano vere consonanze traducendole in romanesco, o, se già romanesche, sostituendole con un'altra forma di questo dialetto. Tali: iniquo: nemico: amico 105. 107. 109; mila: familglia: merabilia 130. 132. 134; esconfitto; delitto: benedetto 361. 363. 365, che in romanesco si convertono in inico: nemico: amico; milia: familglia: merabilia; esconfitto: delitto: beneditto.

Delle semisonanze quattro si cambiano in rime perfette, qualora si sostituisca alla voce toscana o romanesca un'altra voce corrispondente romanesca, laddove neppure una diventa consonanza cambiandola con una forma esclusivamente toscana. Così: esso: crucifisso 06. 108; fantino: piéno 241. 243; rengno: benigno 282. 284; tine: pene 154. 158 sono rispettivamente in romanesco: isso: crucifisso; fantino: pino; regno: benegno; tene: pene.

Delle dissonanze, pur lasciando da parte le quattro che diventerebbero consonanze sostituendo la voce che assai probabilmente dovette trovarsi nell'autografo, una si convertirebbe in assonanza ed un'altra in rima perfetta nel caso che si cambiasse la forma toscana in romanesca. Ecco i due esempî: esso: tristo 79.80; voi: lluy 317.319, che in dialetto romanesco suonano: isso: tristo; vui: lluy.

le moltissime voci toscane le quali potrebbero a primo aspetto trarre in errore il filologo; ed i versi rivelano nell'autore un ingegno poetico non comune. Il poeta peraltro non crea; egli ha dinanzi a sè la materia già lavorata da altri e non fa altro che tradurre. E traduce con grazia la Leggenda Aurea di Iacopo da Varagine <sup>1</sup>, aggiungendo qua e là qualche piccolo particolare che ne abbella il racconto, e sopprimendone qualche altro che sa troppo dell'ingenuo, o che potrebbe offendere le orecchie delicate di qualche anima pia. Con ciò non voglio dire ch'egli abbia proprio avuto sott'occhi un esemplare di quella leggenda, ma soltanto che rifacendo, fors' anche a memoria, la passione di s. Cristoforo, s'è attenuto in gran parte a quanto ci racconta il Varazzese arcivescovo di Genova. La leggenda, quale ci vien conservata nelle opere di questo scrittore, è comunemente nota; ma perchè se ne veggano meglio e subito le differenze, onde si distingue dalla nostra, sarà bene darne qui un breve sunto.

Cristoforo, chiamato Reprobo prima del battesimo, era di origine cananeo, altissimo di statura e terribile di volto. Mentre stavasi alla corte di un principe di sua schiatta, preselo vaghezza di cercare il più potente re della terra e di accostarsi a lui; andossene pertanto a chi era universalmente creduto tale, ed ottenne di essere anno-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ediz. Grässe, 3a ediz., pp. 430-434. Quanto alle diverse recensioni greco-latine della leggenda di s. Cristoforo nel medioevo cf. la Bibliotheca hagiographica graeca, p. 24 e la Biblioth. hagiograph. latina, pp. 266-267 alla voce Christophorus: rispetto alle versioni dialettali, oltre ai due codici palatini XCIII. CCCCIV descritti dal Palermo (Manoscritti palatini in Firenze, Firenze, 1860, I, p. 291; II, p. 31), si veggano l'opuscolo del Dott. Maini (La leggenda di s. Cristoforo secondo la lezione d'un codice antico, Modena, 1854), l'opera del Mussafia, in cui è pubblicato il testo provenzale della leggenda (Zur Christophlegende in Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, philos. - hist. Classe, 129 [Wien, 1893], IX, p. 1 sqq.) ed il recente lavoro di B. Wiese (Zur Christophoruslegende in Forschungen zur rom. Philologie, Festgabe für Hermann Suchier zum 15. März 1900, Halle, 1900, pp. 285-308), dove sono citate (p. 287) due versioni antiche, una in inglese e l'altra in tedesco, ed è pubblicata una versione poetica della leggenda aurea, scritta in dialetto del nord d'Italia; riguardo alle rappresentazioni sacre italiane che ebbero per argomento la passione di s. Cristoforo cf. Colomb de Batines (Bibliografia delle antiche rappresentazioni italiane sacre e profane stampate ne' secoli XV e XVI, Firenze, 1852, alla voce s. Cristoforo); finalmente intorno alla vita del nostro santo, cf. Acta Sanctorum, Iul. VI, p. 125 sqq., E. Teza, Le gesta di s. Cristoforo nella tradizione armena in Atti del R. Istit. Veneto, 53 [1895], p. 9 sqq., e la recensione fatta dai Bollandisti (Analecta, XIII, p. 297) all'opera di F. Mainquet, Saint Christophe, sa vie et son culte, Saint Christophe (Indre-et-Loire), 1891, pp. 310.

verato nel numero dei suoi cortigiani. Ora avvenne che un dì, avendo visto il re a farsi il segno della croce ogni volta che un giullare nominava il diavolo nel cantare una canzone, volle conoscerne il motivo, ed, avutone un rifiuto, minacciò il re d'andarsene se non soddisfaceva al suo desiderio. Costretto da questa minaccia, il re palesò allora a Cristoforo che s'era munito di quel segno per timore che il demonio gli recasse nocumento. E Cristoforo: Se lo temi, vuol dire ch'egli è più potente di te: fin qui adunque io sono stato in errore credendo di servire al più gran monarca del mondo: ora però andrò in cerca del diavolo e servirò a lui. Ciò detto, si parte e, trovato il demonio, si fa suo seguace. E camminando insieme s' imbattono in una croce: il diavolo fugge spaventato portando seco il suo compagno, e ritorna poscia nella via lasciata, dopo aver lungamente vagato per sentieri aspri e tortuosi. Pieno di meraviglia, Cristoforo gliene domanda la cagione, e, quegli rifiutandosi, minaccia di abbandonarlo se persiste ancora nel suo diniego. Saputo poi che la vista della croce era stata la causa di quella grande paura, s'allontana dal demonio per andare in cerca di Cristo. Imbattesi in un eremita, ne è istruito nella fede, e poscia, per consiglio del suo ospite e maestro, si reca sulla sponda d'un fiume in aiuto dei viandanti, e là si fabbrica una piccola casa. Passati alcuni dì, mentre Cristoforo se ne sta nella casetta, sente la voce come d'un fanciullo che lo prega di aiutarlo nel passo del fiume. La medesima voce si ripete per tre volte, e per due volte esce Cristoforo e non vede alcuno. Alla terza scorge finalmente un ragazzo che lo prega di portarlo all'altra sponda. Senza frapporre indugio, Cristoforo se lo toglie in ispalla, e, col solito palo in mano, entra nelle acque. Il fiume intanto ingrossa e ingrossa sempre più; ed il ragazzo pesa e pesa enormemente. Lotta Cristoforo colle onde, ed alla fine riesce a raggiungere l'altra riva, ove depone il fanciullo dicendo: Tu m'hai esposto ad un grave pericolo: se avessi avuto in sulle spalle il mondo non avrei forse sentito un peso maggiore. Ed il ragazzo di rimando: Non ti meravigliare, o Cristoforo, s'io pesava tanto, poichè non solo hai portato sulle tue spalle il mondo, ma il creatore del mondo. Ed eccotene una prova: quando avrai ripassato il fiume, pianta il tuo bastone nell'arena e lo vedrai fiorire e fruttificare ad un tempo. Ciò detto, scompare; e Cristoforo, giunto all'altra riva pianta il suo palo, che trova al mattino fiorito e carico di datteri. Se ne va quindi a Samo, ma non conoscendone la favella, prega Dio che gliela comunichi. Mentre sta assorto nella preghiera, vengono i giudici per imprigionarlo, ma vedendolo in quello stato lo credono pazzo e se ne ritornano indietro. Ed egli, ottenuta la grazia, se ne va a consolare i cristiani che venivano martirizzati. Schiaffeggiato da un giudice, gli fa conoscere che non si vendica perchè cristiano; pianta quindi in terra il suo bastone e prega Iddio a farlo fiorire per la conversione del popolo. Iddio lo esaudisce; e otto mila persone si convertono alla fede cristiana. Il re allora manda ducento cavalieri ad imprigionarlo; quelli vanno a Cristoforo e, trovatolo in orazione, non ardiscono appressarsegli. Vengono intanto altri duecento cavalieri, i quali vedendolo a pregare s'uniscono a far orazione con lui. S'alza allora Cristoforo e domanda loro che cosa vogliono. Rispondono esser essi mandati dal re per catturarlo; e, avendo inteso da Cristoforo che s'egli vuole non lo potranno menare dinanzi al sovrano, soggiungono: Se non vuoi venire, vattene con Dio; noi diremo che non t'abbiamo veduto. Ma Cristoforo s'incammina con essi, li converte, si fa legare e condurre al re. Al vederlo, questi cade svenuto, e, riavutosi, gli domanda del suo nome e della patria sua. Quindi lo biasima altamente e vuol sapere da lui perchè non sacrifica agli dei. Cristoforo risponde che non li adora, perchè son fattura degli uomini; e, benchè minacciato fortemente, si rifiuta di sacrificare, ed è perciò condotto in prigione. Intanto per ordine del re vengono decollati i cavalieri convertiti. Il re tenta allora un altro mezzo per guadagnare l'animo di Cristoforo, introducendo in carcere due donne, per nome Nicea ed Aquilina, acciò lo pervertano. Ma il tentativo fallisce: le due donne si convertono e coraggiose affrontano anch'esse il martirio. Dopo ciò, Cristoforo vien condotto nuovamente alla presenza del re, il quale lo fa battere con verghe di ferro e gli fa mettere in capo un elmo di metallo infuocato. Lo fa quindi legare sur una sedia di ferro, cui sottopone del fuoco alimentato dalla pece: ma la sedia si scioglie come se fosse di cera; ed il martire rimane illeso. Allora il re ordina che sia legato ad un albero e saettato da quattrocento soldati; ma le saette restano sospese per aria, e nessuna lo colpisce. Accorre il re, e credendolo ferito lo insulta: ed ecco allora che una saetta si volge indietro, gli si pianta in un occhio e l'acceca. Ciò vedendo Cristoforo: Domani io sarò morto; tu del mio sangue impasta un po' di fango, applicatelo sull'occhio e guarirai. Il dì seguente Cristoforo per comando del re vien decollato: ed il re, memore delle parole del martire, ungesi l'occhio col fango inzuppato del sangue di lui, e dicendo: In nomine Dei et s. Christophori guarisce. Crede allora nella fede di Cristo; e decreta che chiunque bestemmii Dio e s. Cristoforo sia incontanente decollato.

Questa è in breve la leggenda che ci vien narrata da Iacopo da Varagine. Più semplice è quella del nostro codice. Mancano in essa gli episodî della introduzione delle due donne nella carcere di Cristoforo e del loro crudele martirio, manca l'episodio delle verghe di ferro, dell'elmo infuocato e della sedia, su cui vien legato il martire, e mancano ancora i particolari seguenti: 1) la minaccia che Cristoforo fece al re di lasciar la sua corte se non gli manifestava la cagione, per cui s'era fatto il segno di croce, sentendo nominare il demonio; 2) la speranza del romito che Cristo fosse per manifestarsi presto al neofito; 3) l'invio di altri ducento cavalieri per arrestare il santo, e 4) finalmente l'editto del re di Samo, per il quale si doveva decollare immantinenti chiunque avesse bestemmiato Dio e s. Cristoforo. Vi si leggono per contro altri particolari che giovano alla bellezza del racconto, legandone armonicamente le varie parti. Tali sono, per parlar soltanto dei principali: l'esposizione delle ragioni, per cui il diavolo ebbe paura della croce; la fuga del diavolo al sentir pronunziare il nome del Crocefisso dalla bocca di Cristoforo; l'istruzione ed il battesimo di lui, la ricompensa ch'egli riceveva dalle persone, alle quali rendeva servizio; la notte passata in orazione dopo la scomparsa di Cristo, e la sua andata a Samo dopo che ebbe ricevuto dal Signore il dono delle lingue.

E ciò basti per dare un'idea della leggenda, che qui pubblichiamo, la quale è – non foss'altro – un nuovo prezioso testo in dialetto che viene ad aggiungersi al già ricco patrimonio della letteratura popolare d'Italia nel sec. XIV.

# IV.

## Le due laude sulla fine del mondo.

Vengono finalmente le due laude sulla fine del mondo e sui segni che la precederanno. Mancano della prima – come già avvertii – non solo la prima strofe, ma eziandio la sesta e l'ultimo verso della quinta; e mancano della seconda la stanza vigesima sesta ed una parte dei quattro versi della strofe antecedente. Il dialetto è ancora il romanesco; più puro e schietto nella prima lauda, ov'è assai frequente la forma prettamente romanesca analoga a dico nella terza persona plurale del presente indicativo, e meno puro e più ricco di toscanesimi nella seconda, in cui però, anche senza ricorrere alla prova delle rime, è evidente il fondo romanesco. La prima lauda si compone di sestine di versi che vorrebbero essere di nove sillabe con lo schema ababec; e la seconda consta di ottave endecasillabe, rimate abababec.

Rispetto al loro argomento poco abbiamo da osservare: esse sono un'altra eco della leggenda sui segni precedenti la fine del mondo; leggenda che ripete la sua origine da alcune espressioni dei Profeti, del Vangelo e dell'Apocalisse <sup>1</sup>, si diffonde nel medioevo specialmente per l'opera dei Padri e trova anche poeti che la fanno soggetto dei loro carmi nelle letterature neo-latine, come ad es. nella provenzale <sup>2</sup> e nella italiana <sup>3</sup>.

# Della presente pubblicazione.

Rimangono ora a dire poche cose intorno al metodo seguito nella pubblicazione dei testi ed alle irregolarità metriche in essi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per le fonti di questa leggenda cf. p. es. Suchier, Denkmäler provenzalischer Literatur und Sprache, vol. 1, Halle, 1883, pp. 489-495; Montague Rhodes James, Apocrypha anecdota in Texts and Studies, Cambridge, 1893, pp. 151-154; Bousset, Der Antichrist, Göttingen, 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suchier, op. cit., vol. 1, pp. 68-84; 156-164.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Le rappresentazioni di Feo Belcari ed altre di lui poesie, Firenze, 1833, p. 116 sqq.

contenute. E qui avverto subito che mantenni la grafia del codice, tranne nella interpunzione, nei segni diacritici, nel riordinamento dei nessi, nello scioglimento delle abbreviature e nella sostituzione della v alla u consonante e della i alla j vocale. Quanto ai segni diacritici, limitai l'uso dell'apostrofo ai casi nei quali l'aferesi o l'elisione è accidentale, escludendolo negli altri casi in cui quella data omissione di lettera o di sillaba nel dialetto del testo è normale. Mi spiego con qualche esempio. So per sono, po per può, rena per arena, celli per uccelli, ecc. sono forme ordinarie nel dialetto romanesco; quindi non vi posi l'apostrofo; lo posi invece in ch' l'd' ecc., perchè nello stesso dialetto tali forme sono ordinariamente che, lo, de, e la elisione vi fu fatta soltanto per accidente, quando cioè seguì parola cominciante per vocale. Per ciò che riguarda le abbreviature, il cui scioglimento poteva essere ambiguo, ebbi cura di darle diplomaticamente in nota.

Una questione assai importante era per me quella del modo, onde doveva regolarmi rispetto ai versi ipermetri; se cioè doveva attenermi alla lezione del ms., oppure ricondurli alla giusta misura, indicando l'anacrusi mobile e irregolare e facendo quei troncamenti e quelle sincopi che il ritmo domandava. L'esempio altrui in questo caso non mi suggeriva niente, poichè è noto come questa questione sia stata risolta praticamente nei due diversi modi. A prendere una decisione influì direttamente un' osservazione dell' illustre prof. E. Monaci. L'uso generale d'Italia nel medioevo - egli mi scriveva sempre più apparisce essere stato questo, che le parole si scrivevano intere e poi si lasciava al lettore il farvi quei troncamenti e quelle sincopi che la ragion metrica domandava. Volendo adunque uniformarmi a quest'uso, e non avendo disgraziatamente più codici per restituire il testo criticamente, stimai esser cosa migliore riprodurre il ms. com' è, salvo a dare in corsivo quelle voci o quelle sillabe che guastano il ritmo e molto probabilmente sono state aggiunte dal copista, ed a proporre in nota gli emendamenti più necessarî e più sicuri.

Non saranno qui inutili alcuni schiarimenti sulla versificazione dei nostri aneddoti, tanto più che le loro irregolarità metriche apparenti e reali sono assai numerose. Su 1645 versi (chè tanti sono

quelli dei nostri testi) ben 561 sono ipermetri, 39 acefali e 9 pur avendo la giusta misura non tornano per l'accento. Dei primi circa 492 son dovuti all'autografo e 69 assai probabilmente al copista. Dei versi ipermetri che si dovevano già trovare nell'autografo, quasi la metà, ossia circa 225 si possono ridurre alla giusta misura del ritmo con troncamenti o con sincopi, e degli altri circa 228 si possono correggere con l'anacrusi mobile e irregolare. Relativamente al numero dei versi, quelli degli aneddoti qui pubblicati che presentano maggiori irregolarità metriche sono: il IV con 135 versi ipermetri, di cui 4 dovuti all'amanuense, 11 versi acefali ed un verso che non torna per l'accento, ed il II con 152 versi ipermetri, di cui 29 dovuti al copista, 9 versi acefali ed uno che zoppica per l'accento. Viene quindi il III con 125 versi ipermetri, di cui 24 del copista, 7 versi acefali ed uno che non torna per l'accento, il I con 104 versi ipermetri, di cui 8 del copista, ed un verso acefalo, e finalmente il V con 44 versi ipermetri, di cui 4 del copista, 9 acefali e 4 che non hanno l'accento regolare.

Credo superfluo di indicare i versi ipermetri che si possono facilmente correggere con troncamenti o con sincopi; segnerò invece quelli che si possono condurre alla giusta misura con l'anacrusi, quelli del copista, gli acefali e quelli che pur avendo la giusta misura non tornano per l'accento.

I versi ipermetri che si correggono con l'anacrusi sono: I, 21. 22. 26. 31. 45. 50. 69. 83. 103. 148. 159. 166. 167. 170. 180. 187. 195. 201. 215. 219. 244. 247. 261. 288. 297. 350. 353. 354. 356. 363; II, 35. 37. 38. 50. 52. 60. 72. 83. 87. 93. 100. 149. 155. 164. 174. 183. 185. 186. 189. 211. 213. 216. 219. 220. 243. 266. 299. 302. 306. 337. 343. 375. 380. 381. 387. 400. 408. 410. 413. 416. 417. 425. 428. 430. 439. 441. 448. 449. 452. 454; III, 21. 23. 66. 68. 88. 119. 121. 144. 164. 166. 190. 197. 211. 221. 230. 248. 279. 283. 284. 288. 298. 304. 315. 322. 339. 359. 373. 375; IV, 8. 9. 16. 22. 26. 29. 30. 34. 49. 51. 58. 61. 62. 65. 66. 67. 75. 77. 78. 82. 83. 85. 87. 89. 90. 91. 92. 95. 99. 100. 101. 102. 104. 105. 107. 108. 110. 111. 113. 114. 116. 119. 120. 122. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 134. 135. 138. 146.

147. 154. 162. 165. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 180. 186. 190. 191. 194. 195. 197. 198. 199. 200. 203. 206. 207. 208. 210. 211. 214. 215. 216. 217. 221. 229; V, 2. 7. 51. 59. 62. 73. 81. 83. 84. 91. 92. 100. 104. 105. 107. 113. 121. 129. 137. 142. 144. 147. 149. 153. 155. 163. 166. 169. 171. 197. 200. 202.

I versi ipermetri assai probabilmente dovuti all'amanuense sono:
I, 13. 61. 188. 298. 308. 313. 369. 372; II, 16. 21. 23. 27.
29. 66. 81. 90. 99. 121. 124. 133. 134. 136. 141. 157. 208.
218. 254. 268. 278. 312. 325. 353. 355. 356. 360. 384. 389.
443; III, 4. 5. 8. 22. 25. 36. 43. 53. 71. 85. 160. 203. 237.
252. 263. 266. 267. 292. 300. 335. 339. 350. 370. 392; IV, 54.
55. 56. 74; V, 52. 56. 114. 122.

Versi acefali sono i seguenti: I, 158, 367; II, 140, 142, 151, 192, 194, 264, 365, 379, 402; III, 38, 118, 260, 261, 280, 326, 332; IV, 15, 25, 27, 69, 80, 81, 155, 166, 176, 218, 228, 230; V, 36, 60, 111, 125, 143, 170, 179, 201, 222,

Non tornano per l'accento i versi: II, 24. 64; III, 327. 331; IV, 112; V, 103. 123. 188. 217.

Termino in fine avvertendo che distinsi con puntini i versi che andarono perduti in causa dello strappo fatto ad alcuni fogli; chiusi in  $\langle \rangle$  le voci o le lettere omesse negligentemente dal copista e quelle cadute per il ritaglio dei margini e per la corrosione dei tarli, e relegai in nota, oltre ad alcune proposte di correzione del testo, la lezione del codice nei pochi casi che corressi il testo stesso e le osservazioni filologiche o esplicative fatte sul medesimo.



I.

# LA RAPPRESENTAZIONE

DELLA

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA



# La rappresentazione della natività di s. Giovanni Battista.

f. 57.

Questa è la nativitate de sancto Janni Baptista, et como nacque de Çaccharia et d'Anna sua molglie, et como la vergine Maria gio ad visitare Anna et Çaccharia alla casa dello dicto Çaccharia et Anna: nello tempo dello partorire la vergine Maria recolçe sancto Janni Baptista nelle sue braccia, et sancto Luca evangelista stava presente colla vergine Maria et profetiçava l'avenimento de sancto Janni Baptista. Versus.

#### Dice LUCA:

Io Luca evangelista,
Discipolo de Pavolo chiamato,
Ve dicho del Baptista
Si chomo fuo al suo patre annunctiato;
De Çaccharia fuo nato,
Che era sacerdote sancto et justo,
In vece de Dio posto,
Dava lo ncenso la stimana sia.

#### Dice Luca:

La molglie era perfetta,

Del filgliolo d'Aron sacerdote descesa,
Chiamata Helysabetha,
In omne bona voluntate accesa;
Non aveva la mente lesa;
E stava sempre in grande oratione,

Et con devotione
Jorno et nocte ad Dio sempre servia.

<sup>6</sup> Fra Che | era non va fatta l'elisione. — <sup>8</sup> Nel ms. sea ch'io corressi in sia per la rima coll'ultimo verso della strofe seguente. È quasi superfluo notare come la voce sia, del pari che soa = sua, è comunissima al romanesco antico, all'aquilano ed anche al perugino. — ibid. stimana = settimana. — <sup>9-11</sup> Cf. il Vangelo di s. Luca (ediz. Vercellone, Romae, 1861) I, 5 et uxor illius de filiabus Aaron, et nomen eius Elisabeth. — <sup>16</sup> Fra nocte | ad non v'è l'elisione.

## Dice Luca:

Et non avea filglioli,
Perchè era sterile sancta Helisabetha;
Et stavano sempre soli

Ammendora in vita benedetta;
Questa conpangnia deritta
Della volontate de Dio se contentavano,
E ll'uno et l'altro annavano
In orationi buone sante et pie.

#### Dice Luca:

Lévate, Çaccharia;
Et mostrame como nel tempio mirasti,
Et como paurasti,
Quando vedesti l'angelo spaventasti,
Et tu llo salutasti,
Non credesti alle sue sante parole,
Credesti che fosseno faule;
Tu deventasti muto in quella die.

## $\langle Di \rangle ce$ l'angelo:

f. 57<sup>v</sup>.

Io angelo Grabiele Da Dio mandato so ad ti, Çacharia,

Foi mandato ad quello sancto Tobia;
Pórtote ambasciaria
Che tte darrà nel core grande alegreçça,
Cha nella toa vecchieçça

Conceperao de ti la donna tea.

esset Elisabeth sterilis. — <sup>20</sup> Fra ammendora | in vita non va fatta l'elisione: ammendora = amendue. — <sup>23</sup> Nel ms. amavano con la seconda a molto sbiadita ed una cancellatura fra m ed a. Io corressi annavano = andavano sia per il senso e sia per seguire la lezione di Luc. I, 6 Erant autem iusti ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis, et iustificationibus sine querela. — <sup>27</sup> Tutto il verso è evidentemente corrotto. Forse: E avesti pavoria, come al verso 91. — <sup>31</sup> Corr.: paraule (da paravole) per la rima con faule. La voce paracole occorre anche - per accontentarmi di due soli esempî - nel Liber hystoriarum Romanorum (E. Monaci, Crestomuzia italiana dei primi secoli, I, p. 123) e nella Vita di Cola di Rienzo (Muratori, Antiquitates, III, col. 409). Quanto a faule trovasene una voce analoga negli Antichi statuti di Nemi (ed. Monaci in Archivio della società rom. di stor. patria, 1891, vol. XIV, p. 447, cap. 16). — <sup>33-88</sup> Vi si parafrasa Luc. I, 13-20. — <sup>36</sup> Fra mandato | ad non va fatta l'elisione.

## ⟨Di⟩ce l'ANGELO:

Però non spaventare,
Et non pilgliare de mi sospiçione:
Nel tuo sacrificare
Sempre ad Dio porto la tua oratione;
Infra lli justi Dio te pone,
Et sempre accepta lo tuo sacrificio,
Cha llo fai sença vitio,
Con pura intentione et mente pia.

## $\langle Dic \rangle e$ l'angelo:

Sì chomo t'aio ditto,

Elysabetha toa molglie te farrao filglio;
Et serrà benedetto,
Ad tutto 'l mondo darrao buono consilglio;
Serrà vergene giglio,
Et tu li ponerai nome Jovanni,

Et piccholino et granne
Tutto lo tempo della vita sia.

# $\langle Dice \rangle$ l'angelo:

Molti se alegrarando
Nel nascimento de quel bello fiore;
Et tucti dicerando:

Questo darrà nel mondo grande odore;
Serrao grande ad suo Signore;
Non beverao cervicia et nè vino;
Serrà tutto devino,
Del Salvatore mostrarà la via.

# ⟨Dice⟩ l'ANGELO:

Serrà sanctificato

Nanti che giescha del cuorpo in aterno,

51 Corr.: beneditto per la rima con ditto. Quanto a beneditto v. II, 321. — 54 Corr.: Iovanne per la rima con granne. — 56 Nel ms. soa. — 57. 59 Si noti in s'alegrarando e in dicerando la geminazione e dissimilazione dell'n. Di questo fenomeno il romanesco ci presenta un'infinità di esempî. Oltre alla prima lauda qui pubblicata, dove son molti gli esempî di tale fenomeno, cf. Monaci, Aneddoti per la storia letteraria dei Laudesi ecc., p. 97, n. 17. — 62 Fra cervicia | et non v'è elisione. Cervicia, lat. cervisia, ital. cervogia o cervosa. — 66 giescha da gessire — esca.

De Spirito sancto ornato

Ad annunctiare nel mondo lo Verbo eterno;
Liberarao dallo inferno

De genti sença numero infinite,
Che serrando convertite
Per ipso, che gerrà per vertù d'Elya.

## Dice CACHARIA:

f. 58.

Io Çaccharia respondo:
Como è possebile questo che tu dice?

Ad mi me pare uno sonno,
Perchè so secche le nostre radice;
Se ttu me benedice,
La mea donpna è steril e troppo anticha;
Et non c'è d'amore cicha,

Che tanto tiempo non ao fatti filgli.

#### Dice l'ANGELO:

Però che non m'ài creso,
Tu n'averai da Dio ben penetença;
Et tu non serrai inteso
Perchè si muto per la toa fallença;
De Dio non ài credença,
Et per tale segnio tu non parlarai
Per fi che vederai
Ciò che t'ò detto in vera profeçia.

## Dico l'ALTRI SACERDOTI:

De! dince, Çacharia,
90 Perchè nel tempio ài tanto demorato;

metro. — <sup>69</sup> Nel ms. in ferro, per errore evidente del menante. — <sup>72</sup> Nel ms. de lya. Il verso eccede la misura d'una sillaba, e non rende il pensiero di s. Luca, I, 17 Et ipse praecedet ante illum in spiritu, et virtute Eliae — <sup>73</sup> Corr.: responno per la rima con sonno. — <sup>79</sup> cicha — niente, punto. Cf. Mattiotti, Vita di s. Francesca romana, ed. Armellini, p. 113, Dice che poni bene cura alli spiriti romaneschi, non so cica liali, et sono vili et tristi. — <sup>80</sup> Manca la rima. — <sup>81</sup> creso — creduto è forma che si trova non solo in Iacopone da Todi e nella Fiera del Buonarroti, ma anche in altri testi, come ad es. nell'Infessura, Diario della città di Roma, ed. Tomassini tra le Fonti per la storia d'Italia, Roma, 1890, p. 77, lin. 19, e negli Antichi statuti di Nemi, ed. Monaci, p. 447, cap. 16. — <sup>82</sup> Nel ms. m'averai. — <sup>84</sup> si — sei. — <sup>89-97</sup> Cf. Luc. 1, 21-22 Et erat plebs expectans Zachariam; et mirabantur quod tardaret ipse in templo... Egressus

f. 58v.

Avesti pavoria,
Che si del volto tutto sfigurato?
Non è tuo costumato
De fare tanto aspectare le persone;
Sì che avesti visione,
Dincello ad tucti per toa cortesia.

#### Dice ELYSABETTHA:

Dice, singnore mio:

Perchè tu si tenuto tanto ad venire?

Se t'ao parlato Dio,

Pregote molto, volglimello dire.

Io aio odito dire

Cha nello tempio fo splendore acceso,

Quando tu davi lo ncienso

Mutäose la bella faccia tea.

## Dice ELYSABETTHA:

O Dio de alta sede,
Che m'ài levato l'oproprio del mondo,
Et vôi ch'io faccia rede,
Con grande vergongnia porto questo pondo:
Io da mo me nascondo,
110 Et no me vederà persona nata;
So vecchia ragricciata,
Et prieni con mea gran malenconia.

# <D>ice Luca all'apo<st>oli:

L'angelo fo mandato In Gallilea città de Naçareth, Da Dio glorificato,

Essendo prieni sancta Helisabeth,

115

autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt quod visionem vidisset in templo. Et ipse erat innuens illis, et permansit mutus. — 97-104 Vi è falsata la storia. Zaccaria infatti per il suo uffizio doveva rimanere al tempio tutta la settimana. — 102 Corr.: accenso per la rima con ncienso. — 103 ncienso e nella Vita di Cola di Rienzo, col. 427 ncienzo = incenso. — 105 Fra de | alta non v'è l'elisione. — 106 l'oproprio = l'obbrobrio. Nel ms. lo proprio. È noto come presso gli Ebrei fosse cosa oltremodo vergognosa per una donna maritata il non aver prole. — 107 vôi = vuoi: ved. anche il Diario romano dell'Infessura, p. 3, lin. 4. — ibid. rede = erede. — 111 ragricciata e nella Vita di s. Francesca romana, p. 246 agricciata = raggrinzata. — 112 prieni = gravida. — 112-118 Son la traduzione di Luc. I, 26-27.

Alla sposa de Ioseph,
Maria chiamata, vergine polçella
E dello mare stella,

De tucti quanti peccatori vita.

## $\langle Di \rangle ce$ Luca ad $\langle M \rangle aria$ :

Dimme, vergine donna,
Como fo facta questa grande cosa;
Ca si ferma colonda,
In ti onne fidele se reposa,
Et si molto amorosa;
Se me llo dici, io lo scriveragio,
Vangelio ne farraio
Composto de una bella diceria.

## <Dic>e la vergine <Ma>ria ad Luca:

Discipolo mio Luca,

Piglia lo calamaro et scriverrai,
Lo Spirito te conduca
A pponere cura ad ciò che vederai,
Et poi bene saperai
Como l'angelo de Dio me salutao,

Et de mi incarnavo
Lo Signore Cristo chiamato Messia.

# $\langle Dice \rangle$ l'Angelo ad $\langle Ma \rangle ria$ :

Maria, Dio te agiute,
Piena di gratia, Dio sempr'è con techo,
Et mándate salute:
Tu non temere favellar con mecho,

Tu non temere favellar con mecho,
Ch'io sto sempre con siecho:
Tu si sopre onne donna benedetta,
E si la più perfetta
Che mai nascesse et ad nascere sia.

lezione del Vangelo, che dice (Luc. I, 26-27) ... missus est Angelus... ad Virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph. — <sup>120</sup> La rima perfetta richiederebbe via in vece di vita: correggendo in tal modo bisognerebbe intendere che la vergine Maria è la via, per la quale i peccatori ritornano a Dio. — <sup>121-136</sup> Anacronismo. — <sup>121</sup> Corr.: donda a causa della rima con colonda. — <sup>124</sup> onne = ogni. — <sup>127</sup> Corr.: farragio per la rima con scriveragio. — <sup>135</sup> Corr.: incarnao per la rima con salutao. — <sup>137-192</sup> Parafrasi di Luc. I, 28-38. — <sup>140</sup> favellar] nel ms. favella.

f. 59.

## ⟨Dice⟩ l'ANGELO:

In nel cospetto de Dio crëatore,
Ca si de amore satia
Et umilitate (è) dentro nel tuo core:
Conceperai el Singnore
In nel tuo ventre con grande castitate;
Et tua virginitate
Mai in eterno perire non porria.

#### Dice l'ANGELO:

Jesù lo chiamarai,
Perché serrà del mondo salvatore;
Et tu l'allattarai;
Filglio serrà dell'altissimo Signore;
Rengniarao con honore
Nel regno de David patre nato,
No lli serrao mai levato
Lo rengnio per magiore sengnioria.

## Dice MARIA:

O angelo de Dio,
De! come se può stare questa cosa
Che concepere poçça io,
Che so de uno vecchio molto casto sposa?
Lo core me sse reposa
In preposta de perfecta castitate:
Ò votita verginitate
Che mai a mi nullo homo conpagnio sia.

#### Dice l'ANGELO:

Madonpna, non temere,

Chè verrà sopre de ti lo Spirito sancto,
Et deote mantenere

Nella vertù de Dio, ch'ell'è tamanto:
Ed io te dico tanto
Che quello che de' nascere de tine

166 preposta = proposta. — 172 tamanto da tam-magno- = tanto grande è comunissimo a molti dialetti (cf. Pércopo, Laudi e devozioni della città di Aquila in Giornale stor. d. letter. ital., vol. VIII, p. 197, vers. 40).

Essere sancto conbene; Serrao filgliolo de Dio et de ti, Maria.

#### Dice l'ANGELO:

In verità te dico,
Allisabettha che è la toa congniata,
Io li so grande amico,

Nella soa vecchieçça se è ingravidata;
Nel sexsto mese è intrata:
Chiamavase dalle genti infructuosa:
Non è inpossibile cosa;
Quel che Dio vole sempre conveo che sia.

## Dice Maria ad l'angelo:

Io so de Dio ancilla,
Et sempre l'agio amato con temore:
Secundo la tua favella
Sia facto de mi quel che piace al *mio* Signiore;
Sempre lo porto in core,
Et portaragiolo spiritualemente
El suo filgliolo piacente;
Dince che 'l porti in ventre, così sia.

# $\langle M \rangle$ ARIA dice $\langle al \rangle$ le sorelle:

f. 59v.

Vengate, mei sorelle,
Certo con mecho al monte de Judea;
Non m'ao fatto sapere cobelle
Della soa gratia la conata mea,

l'elisione fra mese | è | intrata. — <sup>182</sup> Forse: Dalle genti chiamavase infructuosa. — <sup>184</sup> conveo = conviene: cf. veo = viene nella Vita di s. Francesca romana, p. 72. — <sup>185</sup>-<sup>256</sup> Sono la traduzione di Luc. I, 38-55. — <sup>185</sup> Corr.: ancella per la rima con favella. Fra Dio | ancilla non v'è l'elisione. — <sup>188</sup> Il verso è ipermetro, ma si riduce alla giusta misura considerando Sia come anacrusi e espungendo mio. — <sup>195</sup> Il verso è ipermetro. La voce cobelle accanto a cobelli dal lat. quod vellet significa qualcosa, niente; e s'incontra in molti dialetti del centro e del mezzogiorno d'Italia. Il ch. Pércopo (IV Poemetti, Bologna, 1885, p. 83, n.) ne adduce parecchi esempî, ai quali si potrebbero ancora aggiungere quelli di Buccio di Ranallo (C. De Lollis, Sonetti inediti ecc. in Giorn. stor. d. lett. ital., vol. VIII, p. 246), del Mattiotti (Vita di s. Francesca romana, p. 185) e dell'anonimo autore della Vita di Cola di Rienzo (ed. cit., col. 431). — <sup>196</sup> conata e altrove (vers. 206) chunata = cognata. Nell'aquilano troviamo invece quinata (cf. Pércopo, Giornale stor. cit., vol. VIII, p. 201, vers. 116).

Ma l'angelo me llo dicea
Como essa è priena, et stao nel sexto mese,
Et pare che no lli pese:
200 Jamola ad visitare essa via.

## <D>ice Maria ad Elysabetta:

Salvite Dio, Elisabettha,
Io so venuta ad ti con gran consilglio,
Da Dio si benedetta.
Cha porti nel tuo ventre sancto filglio;
Et io te abraccio et pilglio
Chomo chunata et devota de Dio;
Non me parteragio io
Per fì che si infantata, in fede mia.

# ⟨Di⟩ce Helisabetta ⟨ad⟩ Maria:

Donne me ve a mi questo

Che venga ad mi la matre del mio Dio?

Tu porti in ventre Cristo

Che serrà patre et filglio et signore tio:

Et aio sentuto io

Che 'l mio filgliolo à facta reverença,

Alta donpna de potençia,

Subito odio lo saluto tio.

# ⟨Di⟩ce Helisabetta ⟨ad⟩ Maria:

Beata ti, Maria,
Benedetta si sopre omne muliera,
Ch'ài conceputo Messia;
El tuo splendore in omne parte fere;

ibid. Perchè il verso torni non bisogna fare l'elisione fra visitare | essa. — ibid. essa via dal lat. ip sâ viâ = subitamente, senza indugio. Questa elocuzione ricorre ancora nella stanza seguente, pubblicata dall'Armellini, che però non ne comprese il significato, in Appendice alla Vita di s. Francesca romana, p. 379: O vera carità de amore, | o benigno et dolce Dio, | quanto questa sancta honori | ch'à facto lo volere tio. | Ardeva como seraphino | quando stava ancora in via | in que fornace è is savia | nabissata in tanto ardore. — 2007 Nel ms. gio in vece di io. La voce gio in tal significato ricorre pure nel sonetto di Buccio di Ranallo, che incomincia: Quale homo dice che lo destinato | Non sia cobelli, gio dico etc. (C. De Lollis, loc. cit.). — 2009 Donne = don de per assimilazione progressiva. — Ibid. ve = viene. — 211 Manca la rima.

Lo Gabriele messere T'à parlato; et tu l'ài bene inteso, Perfectamente creso; Ciò che t'ao detto non è mensongnia.

## ⟨Di⟩ce Maria:

Io ò lo Spirito santo,
E ll'alma mia magnifica 'l Singnore
Per questo vero canto,
Lo spirito me sse alegra nel mio amore;
Dio vede lo mio cuore
E lla humilità della serva soa,
Cosé m'à facta Dio
Vergene et matre per soa cortesia.

#### Dice MARIA:

Per questo onne persona
Me chiamarà felice et bëata;

235 Et mai non me abandona
Quello Signore che tanto me à exaltata
Grande gratia m'ao data,
Perchè è pieno de misericordia:
Chi con esso ao concordia,

240 Salvo serrà de mala prescionia.

#### Dice Maria:

Per soa grande potençia
Disperse li soperbi de soa mente;
Lo demonio d'arogança
Della sede l'ao deposto inmantenente;
Li poveri de mente
Sopre alli ricchi l'à magnificati;
Et quelli che so affamati
Serrando satolli de soa mença piena.

<sup>222</sup> Fra parlato | et non va fatta l'elisione. — <sup>224</sup> Manca la misura e manca la rima, ma si ottiene l'una e l'altra leggendo mensongnia invece di mensongnia. — <sup>226</sup> Nel ms. anima ch'io corressi per ragione del verso. Alma è forma del tutto meridionale (cf. Caix, Formazione degli idiomi letterari in Nuova Antologia, vol. XXVII, p. 296; e D'Ovidio, Saggi critici, p. 525). — <sup>234</sup> Perchè il verso torni bisogna omettere l'elisione fra felice | et bëata. — <sup>244</sup> Forse: De sede ecc. — <sup>248</sup> Forse: piena con rattrazione dell'accento, per l'assonanza con prescionia.

f. 60.

## Dice Maria allo populo:

Laudemo Dio verace

Che fao misericordia al peccatori,
E bole fare la pace
Con essi che stando in pene et in grandi dolori.
Rempierao li chori,
Donne cadero li diaboli per soperbia,
Et per loro malitia
Li nostri patri cadero in bassia.

#### Dice MARIA:

È nato lo correri

Che gerrao sempre nanti al suo Signore,
Con molto grande mestieri

260 Dio l'ao mandato per suo grande amore:
Io lo volglio trare de fuore
Che tucti lo vegate como è bello;
Be' me pare uno agniello,
Tanto è bella la persona sia.

#### Dice una Donna:

Ogi è l'ottavo giorno,
E llo citello se vo' circumcidere;
Et noi che stamo attorno:
Dite lo nome che lli volemo ponere,
Venimove ad rechiedere,
Et semoli alegrati con voi assai;
Gire ne volemo ormai,
Et ciaschesuno torne per soa via.

#### Dice Helisabetta:

Iovandi è lo suo nome: E l'angelo da Dio lil'ao portato. f. 60<sup>v</sup>.

250 al = a li è forma umbra, ma ricorre pure nella Lauda II della provincia di Roma (Monaci, Aneddoti cit, p. 88, vers. 94). — <sup>251</sup> bole = vuole. — <sup>252</sup> Il verso torna considerando Con come anacrusi ed espungendo grandi. — <sup>257</sup> correri = n u n z i o, precursore. Nel dialetto aquilano troviamo correro (cf. Pércopo, Giornale stor. cit., vol. IX, p. 387, vers. 31). — <sup>263</sup> Be' = bene. — <sup>264</sup> Nel ms. soa ch'io corressi per la rima. — <sup>265-328</sup> Sono la traduzione di Luc I, 59-79. — <sup>270</sup> semoli = si a moci. — <sup>272</sup> ciaschesuno e al vers. 378 ciascheuno = ciascuno è comunissimo al dialetto romanesco, come si può anche vedere dai molti esempi che s'incontrano nella Vita di s. Francesca romana.

## ⟨D⟩ice una donpna:

275 Et or dicate come
Non è tale nome in vostro parentato,
Et perciò sia chiamato
Çaccharïa, lo nome dello patre:
No ne aspetta più frate;
280 Lo nome della schiatta pereria.

## ⟨D⟩ice uno номо:

Tu, Çaccharia, que dici?

Dance per sengnio lo nome che tte piace
A noi che simo amici,
Che sempre mai se poçça recontare:
Pilglia lo pogillaro,
Scrivi lo nome, se non t'è troppo affando.

# ⟨D⟩ice Cacharia ⟨e⟩t pone lo nome:

Lo suo nome è Iovanni, Dall'angelu è venuta la profeçia.

## $\langle D \rangle$ ice uno... Homo:

O Dio, quanto miracolo

290 Ài demonstrato mode allo presente!

In questo tabernacolo

È nato filglio si mirabilemente;

Lo patre se resente,

Che è stato muto creato in soa casella,

Et lauda Dio con tanta santitate.

# Dice CACCARIA:

Benedetto sia lo Signore Chence reconpera delli nostri peccati,

La rima esige fratre. — <sup>285</sup> Corr.: pugillare per la rima con recontare. — <sup>288</sup> La voce angelu è forma comune all'Umbria ed agli Abruzzi: abbiamo però altri esempî di uscita in u nel romanesco: tali negli Aneddoti qui pubblicati: cuochu II, 237; spiritu III, 2. 276; dolgliosu V, 32; gloriosu V, 31; collu V, 164; e nella Vita di s. Francesca romana: commersiu (ed. Armellini, p. 164). — <sup>298</sup> Il verso non torna. Forse: Chence reconpra del nostri peccati. Quanto a del = delli v. II, 110. Chence = che ci occorre anche nella Vita di s. Francesca romana, p. 66.

E per suo grande amore

Ce salvi dalle nostre iniquitati.

Li dicti profetati

De tucti li profeti so venuti;

Et serrando conosciuti:

Cacciata serrao fore onne resia.

## (D)ice CACCARIA:

Dio ci à misericordia

Per recordarese del suo testamento.

Simo mo in concordia,

Ad Habraam promise con juramento

De farelo contento,

E darese a noi; e, destructi l'aversarij,

Noi non siamo varij

A lluy servire sença falçaria.

## Dice CACHARIA:

Tu, Jovanni piccioliello,
Dell'alto Dio te chiamarai profeta,
Denanti al santo angniello
Acconciarai la via con fronte lieta,
Cha quella è ferma pietra,
Chi se lli appogia non caderà mai:
E tu baptiçarai

Questo Signore che teo in corpo Maria.

# Dice CACHARIA:

Per Dio patre verace, Ci ao visitato lo Singniore celestro Per lo populo che giace Nel scuritati et ombra di granni pene;

304 resia = e resia per aferesi. — 308 Il verso non torna per l'accento. Corr.: Promise ad Habräàm con juramento. — 311 Manca una sillaba. La voco varij ha qui il significato di incostanti. — 317 Corr.: preta per la rima con profeta. Questo fenomeno di metatesi non è proprio soltanto del romanesco, ma è ancora comune ad altri dialetti, come ad es. all'umbro ed all'aquilano. Quanto al dialetto romanesco, si ponga mente agli esempi che ricorrono nell'Infessura, Diario p. 24, 10; 37, 1, 17; 71, 16. — 320 teo = tiene. — 322 Corr.: celeste per la rima con honeste. La forma celesto, -a ricorre non di rado nella Vita di s. Francesca romana, come ad es. alle p. 139-141; e la forma ciliestio s'incontra nella Vita di Cola di Rienzo (Muratori, Antiquitates, III, col. 425), dove si legge attorno stavano stelle de ariento in campo ciliestio. — 324 Nel = ne li è forma umbra.

f. 61.

Nelle vie sante, honeste Ce riççarà li piedi, cha è santo. Tucti dicamo in canto: Glorïa nella corte celestiale.

Alegrèmoli et cantemo

D'una donna de cento anni,
Fatto ao filglio, et iace in panni,
Como noi tucti vedemo.

Questo filglio serrao grande Nanti a Dio, serrao lucerna:

Per tutta Judea se spande Che è nata una bella perna. Mostraonce vita eterna, Che è stata tanto celata, Serrao operta et spalarçata;

Noi Judei ce rentraremo.

De questo figlio Jovanni,

Che è nato in tanta vecchieçça,

Lo patre ao più de cento anni;

Noi n'avemo molta alegreçça.

Strugerà la gente gueçça Che non crede in Dio verace; Li fideli n'averando pace: Noi Judei ne gannaremo.

Questo tenerao la scola

For la soa santa parola

Noi n'averemo salute.

Tante cose n'avemo vedute,

Che de nullo non foro mai viste.

So mirabili cose queste,
Et in perciò tutti saltemo.
Alegremoli et cantemo
D'una donpna de cento anni,
Fatto ao filglio, et jace in panni,

360 Como noi tutti vedemo.

f. 61<sup>v</sup>.

336 perna dal lat. perna = perla trovasi anche nell'aquilano (cf. Pércopo, Giornale stor. cit., vol. IX, p. 392, vers. 152), ed è voce viva tuttora nel napolitano (cf. D'Ambra, Vocab. napol., p. 285).—345 guegga = guitta, mendica.—348 gannaremo dal basso latino ganare (cf. Du Cange-Favre, Glossarium) = guadagneremo.

Lo patre che era muto. Per soa santità favella, Noi l'avemo tucti veduto: Questa è grande novella. Più che profeta se appella, 365 Chè ancora non era nato. Et ànce demostrato Perchè noi salvi serremo. Questo è filglio delli profeti, Et è messo de Missia: 370 Però semo tanto lieti Perchè è inplita la profeçia; La quale disse Malacchia, Chè lli fuo ditto da Dio: Mandarò l'angelo mio 375 Nanti Cristo. Noi guademo Perchè è nato tucto santo; Ciaschëuno se maravilglia; Serrà tucto nostro, in pace De infernale cornilglia. 380 Per lo mondo se nne esbilglia Questa fama sì verace: Jamo tucti in bona pace, Dio Singniore noi laudemo. Deo gratias. Amen.

367 Il verso manca d'una sillaba. Forse: Et aönce demonstrato. — 372 Anche qui il verso non torna. Forse: Che implita è la profeçia. — 379 Manca la rima. — 380 Fra De | infernale non v'è l'elisione. La voce cornilglia dal lat. cornicula = cornetto. — 381 esbilglia = sveglia; cf. sbigliata nella Vita di s. Francesca romana p. 10 e passim.



# II.

# LA RAPPRESENTAZIONE

DELLA

DECOLLAZIONE DI S. GIOVANNI BATTISTA



Dice Jovanni ad Rodo:

Io Jovanni Baptista

Da Dio mandato so a tti, Rode iniquo;
Et tu me sguarda in vista,
Perch'io te parlo como ad caro amico;
Con carità tel dico
Che tte correghi del toi iniquitati,
Le quali ài perpetrati
Contra el Signore del proximo tio.

#### Dice Jovanni ad Rodo:

A rege se convene

De fare justitia sempre co rrascione;
Et non deve dare pene
A chi non peccha et non fao lesione;
Nè deo lassare latrone,
Lo quale è dengno d'essere condenpnato;
Secundo el suo peccato
Ciaschuno porti, et così lo vole Dio.

#### Dice Johanni ad Rodo:

Cuncha è posto rege
A regere altri, regase si stesso.
Così vole la lege,
Non punire altri del tuo fallo conmesso.

<sup>2</sup> La rima esige inico che è pure voce propria del dialetto romanesco, come risulta ad es. dal vers. 119 della II Lauda della provincia di Roma pubblicata dal Monaci (Aneddoti, p. 88). — <sup>6</sup> del = de li: toi = tuoi e concorda con iniquitati che qui è usato in genere maschile. — <sup>7</sup> Le quali corr.: Li quali per la concordanza del genere con perpetrati ed iniquitati. — <sup>10</sup> co rrascione = con rascione per assimilazione regressiva. La voce rascione è comunissima al romanesco (cf. Infessura, Diario romano, p. 81, 16; 110, 1; 129, 28; 151, 3; 205, 6) e trovasi già nei Frammenti di un libro di banchieri fiorentini scritto nel 1211 (Monaci, Crestomazia, I, p. 19, lin. 3; 10, lin. 10, 17). — <sup>12</sup> Fra peccha | et non va fatta l'elisione. — <sup>13</sup> Nel ms. deve ch' io per la misura corressi in deo sull'esempio del vers. 25. — <sup>17</sup> cuncha e nel Ritmo cassinese (Monaci, Crestomazia, I, 18, vers. 15) cunqua = chi un que.

Chi esguarda bene in se stesso, Non farrao mai ad altrui patire Quel che esso *non vol* recepire Non vorria, secondo el judicio sio.

#### Dice Johanni ad Rodo:

25 Lo re deo fare tre cose:
Primamente de' vivere honesto;
Che lla mente se lli repose
Che non se possa dire: Re tu fai questo:
Secundo deve essere honesto,
30 - Che mai a nulla persona dega ledere:
Lo terzo deve rendere
Ad ciaschesuno lo dericto sio.

## Dice IOHANNI ad Rodo:

Tu ài tolta la molglie
A re Filippo, tuo fratello carnale;
Et cerchi con male volglie
Del suo rëame ancora lo cacciare:
Questo tu non devi fare,
Et isso vivente, fareli tanto inciesto.
A Dio tu ne si infesto;

Et tutto lo tuo rëame tenne teo rio.

# ⟨D⟩ice Iohanni ⟨a⟩lla regina:

f. 62<sup>v</sup>.

Et tu, donpna regina, Perchè consenti et fai cotanto male? Tu bene serrai royna Del malo acquisto et del tuo capitale: De scusare non te vale

De scusare non te vale
Che 'l tuo marito non sia buono et bello;

<sup>21</sup> Forse: Chi esguarda be' in se stesso. — <sup>22</sup> Manca la misura. Forse: Non farrão ad altri mai patire, omessa l'elisione fra farrão | ad. — <sup>24</sup> Il verso non torna per l'accento, a meno che non si consideri come anacrusi Non, e si ometta l'elisione fra secondo | el. — <sup>26</sup> Fra vivere | honesto non va fatta l'elisione. — <sup>27</sup> che lla — che 'n la. — <sup>30</sup> Fra mai | a v'è l'elisione. — <sup>31</sup> Nel ms. Loncenso che non dà senso alcuno. — <sup>32</sup> Nel ms. suo ch'io corressi per la rima. — <sup>33</sup> 88 Cf. Matth. XIV, 4, e Marc. VI, 18 dove si legge: Dicebat enim Ioannes Herodi: Non licet tibi habere uxorem fratris tui. — <sup>40</sup> Forse: tene in vece di tenne. — <sup>41</sup> Nel ms. dōpna.

Ben te verrao fragello Che stutarà lo malo vitio tio.

# ⟨D⟩ice Iohanni allo re et alla regina:

Tornete ad Dio singniore,

Et perdonaraove li vostri peccati:
Serrave grande honore,
E de grandi pene serrite liberati:
Per Dio ne sia pregati,
Se tu, madonpna, torni al tuo marito,
E tu, re, si contrito
In questa festa si benigno et pio.

## $\langle D \rangle$ ice lo re alli $\langle suo \rangle$ i co $\langle n \rangle$ seglieri:

De questo que farremo
Che è tenuto tamanto profeta?
Occiderello non potemo
Che lla nostra mente remanesse leta,
Cha è una ferma pietra;
Lo populo se levarà contra noi
Et farrau re coluy,
Lo quale è mortale inimico mio.

Johanni se parte con VI discipoli ed vao allo diserto ad adorare Dio.

<Di>ce la regina <al>lo re:

Tu, re, si päuroso,
Et non te dice core de fare *lua* vendecta.
Questo è furïoso
Chenci ao dicta vergongnia sì maldetta;

48 stutarà nel significato di smorzare, spegnere ricorre pure nel Filocolo (ed. Firenze, 1829, vol. 2, p. 29) e nelle Rime antiche, Firenze, 1527, p. 419. — 53 Forse: Per Dio site pregati. — 54 Nel ms. madopna. — 55 Credo superfluo notare l'anacronismo ivi contenuto. — 57-64 Cf. Matth. XIV, 5 Et volens illum occidere timuit populum; quia sicut prophetam eum habebant. — 59 Il verso non torna. Forse: Occider no 'l potemo. — 61 Fra Cha | è v'è l'elisione. Per la rima corr.: preta. — 62 Il verso non torna nè per la rima, nè per la misura. Forse: Se levarà 'l populo contra nui. — 65 sgg. Cf. Marc. VI, 19 Herodias autem insidiabatur illi: et volebat occidere eum nec poterat. — 68 La voce chenci e chence — che ci è usitatissima nel dialetto romanesco (cf. Vita di s. Francesca romana, p. 66 e passim; Infessura, Diario romano, p. 86, lin. 9).

Et mi ao tucta afflicta:
Fallo pilgliare et mettere in prescione;
Ben trovarai cascione

De farlo morire con pecchato sio.

Lo re Rodo conmanda allo meneschalco che pilglie santo Johanni Baptista, et menelo ad esso.

#### Dice lo RE:

f. 63.

Va tosto, meneschalco,
Pilglia coluy chenci ao dicta vergongnia;
Chavalcha nel mio falcho,
Mena delli fanti assai, se tte bisongnia;
Cha se dao tanta rongnia
Volere reprendere quel ch'è signore,
Et è uno truffatore

so Che vao dicendo: Io so misso de Dio.

Lo meneschalco vao a pilgliare sancto Janni con molti fanti armati; et como l'ando preso lo batto sempre dallo rometorio fine allo re. Vole stare lo remetorio con una selva intorno allo remitorio.

Dice lo MENESCHALCO allo re:

Monsingnore, eccho Johanni, Ch'io ò menato alla vostra magestate, Et tenguolo per li panni: Ciò che ve piace de esso ne facciate.

Dice lo re allo menescalco:

Una cathena agiate,
Et mo, presente mi, lo 'ncathenete,
Et in prescione lo mettete,
Chance disse vergongnia, et poi fugio.

Lo meneschalco mena in prescione sancto Janni, et vacoli dagendo de fì alla carcere con molti fanti armati. Et li discipoli de sancto Janni vando alla prescione e portanolli dello pane et dell'acqua.

73-80 Cf. Luc. III, 19-20 Herodes autem tetrarcha cum corriperetur ab illo de Herodiade uxore fratris sui, et de omnibus malis, quae fecit Herodes, adiecit et hoc super omnia, et inclusit Ioannem in carcere. — 73 meneschalco, lat. menescallus, ital. maresciallo, manescalco. — 76 delli, forse già del. — 77 rongnia = rogna nel significato di briga noiosa: cf. Caro, Lettere ined. I, 51.

### Dico li discipoli ad sancto Janni:

Dolce patre Battisto,

Molte grande novelle so mo nello mondo
De quello Yesù Cristo,
Che baptiçasti lo cotale giorno.
Li suoi facti non àndo fondo,
Tanto so grandi et maravilglïosi

Et anche virtüosi:
Omne homo dice cha è filgliolo de Dio.

## Dice Iohanni alli discipoli:

Filglioli mei benivoli,

Jate a Cristo che avete nominato,
Che stao colli suoi discipoli;

Et diceteli como io so carcerato,
Et so apparecchiato
Volere morire per la sancta justitia,
Et agio grande letitia
Che lla sua fama crescha et la mea manche.

# Dice santo Iohanni alli discipoli soi:

f. 63<sup>v</sup>.

Però a lluy andate,
Dicete ch' ïo Jovanni ve mando;
Et poi lo demandate
Se è coluy che aspectamo sperando

89\_96 Cf. Luc. VII, 18 Et nunciaverunt Ioanni discipuli eius de omnibus his; e Ioan. III, 26 Et venerunt ad Ioannem et diverunt ei: Rabbi, qui erat tecum trans Iordanem; cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum. — 89 Nel ms. Battista ch' io corressi per la rima, ad es. del vers. 11 qui pubblicato in nota ai vers. 105-120. — 96 Fra cha | è va fatta l'elisione. — 97\_120 Parafrasi di Luc. VII, 19-20. — 99 colli, forse già col. — 100 Fra como | io non v'è elisione. — 104 Cf. Ioan., III, 30 Illum oportet crescere, me autem minui. — 105\_120 Queste due stanze, che nel ms. vengono dopo il vers. 144, sono le varianti delle due seguenti, le quali nel codice s'attaccano al vers. 104: Puoi dicate che ve dechiare | Se esso è quello Messia che deo venire, | Chence volglia recomperare, | Oy aspectamo altri, volgliavello dire. | Mettatevello a udire | Ciò che ve dice, et tengatelo ad mente. | Tornate inmantenente. | Primaramente esso è; sancta gienua. | Ti adoramo, Cristo: | Venimo a voi con grande securitate | Da parte del Battisto, | Che stai (!) in prescione in grande schuritate, | Et per la veritate | E apparecchiato de volere morire. | Si tu quello che deu venire? | Modo al presente or ce nne dechiara.

Che pachi quello grande bando

Del santi Patri che nel lymbo iaccio:

Bene è esso, ch'io el saccio;

Io mando voi per dechiaratione.

Li discipoli de sancto Janni vaco ad Cristo et dico como sancto Janne stao in prescione, et facoli l'ambasciata ad Jhesù.

Dico li discipoli de santo Janni a Cristo:

Magestro, noi venimo
Da parte de Johanni, allo ver dire;
Demandare te volemo
Se tu si quello che dëo venire
Per la gente guarire,
O altro Redentore noi aspectamo,
Per lo quale noi debiamo
Delle peccata avere remissione.

Cristo responde all'amasciata de sancto Janni. Cristo li fao vedere miracoli infiniti: resuscita li morti, ralumina li ciechi, resana li cionchi, fao parlare li muti colla croce. Cristo vole stare parato collo camiscio; et volgliovi stare li XII apostoli: et staco tucti colle corone in capo quando faco l'ammasciata li discipoli de santo Janni.

 $\langle D \rangle$ ice sancto Pietro  $\langle a \rangle$ d Cristo:

Singniore, falli misericordia,
A questi che so ciechi, cionchi et muti
Dàlli pace et concordia,
Che poççano vivere sença l'altrogio aiuto;
Et però so venuti:
Et questo morto fa resuscitare,
Che sse poçça levare,
Cha è filgliolo de una bona vedova.

 $\langle D \rangle$ ice Cristo a  $\langle san \rangle$ cto Pielro:

O Pietro, però vendi Per sanare l'omo de colpa et de pena;

<sup>111</sup> Fra bene | è, e fra ch'io | el non va fatta l'elisione. — <sup>118</sup> Fra o | altro non va fatta l'elisione. — <sup>124</sup> Il verso non torna nè per la misura, nè per la rima. Forse: Che poççan viver sença altrogi aiuti. — <sup>129</sup> Nel ms. venni, ch'io corressi per la rima con intendi.

Perfectamente intendi,
Chi in mi crede receperao gloria:
In nello inferno ma<n>daraio
Quelli che non me crederando,
Et danpnati serrando,
Non averando con Dio ne pace ne trieva.

Cristo dice allo populo delli Judei et como Johanni è ferma colonna f. 64. de verità.

Dice Cristo allo populo:

Per vedere canna meta dal (lo) vento,
Oy homo bene coperto,

140 De belli trappi ben vestito?
Chi bene veste sta in convito,
(Oy) in corte de re sempre se trova.
Jovanni fao tale prova
Che nullo mai la fece si potente.

Dice Cristo alli Judey:

De esso è bene scripto
Nel libro del profeta Malachia:
« Mandarò bene deritto
L'angelo che apparecchie ad ti la via: »
E Janni de Çaccharia
E maiore homo che sia nato de femina,
Tale grano semina,
Che rempierà el granaro celestiale.

Dice Cristo allo populo:

Jovanni è una candela Che luce sempre nançi al crëatore,

temente corrotti: io proporrei di emendarli così: In nello inferno io | Mandarò quel (= quelli) che non me crederando, omettendo l'elisione fra inferno | io. Quanto a mandarò invece di mandaraio v. il vers. 147. — <sup>136</sup> trieva = tregua. — <sup>137-152. 169-175</sup> Vi è parafrasato Matth. XI, 7-12; cf. inoltre Luc. VI, 19-20. — <sup>137</sup> Il verso non torna. Forse: Perchè giste al diserto? — <sup>138</sup> meta, lat. mota, ital. mossa. — <sup>140</sup> Mancano due sillabe. — <sup>149</sup> E] nel ms. A. — <sup>151</sup> Corr.: E tale ecc. per rimediare alla mancanza d'una sillaba nel verso. — <sup>151-152</sup> Cf. Ioan. V, 35 Ille erat lucerna ardens et lucens. — <sup>152</sup> Fra rempierà | el va fatta l'elisione. Così pure fra Jovanni | è del verso seguente.

Che nne serrao vestito lo Redentore:
Biato chi lli fao honore,
Et fa quello che predica et che dice,
Cha metterao radice

160 In terra, che non averà mai male.

#### Dice Cristo alli Judei:

f. 64v.

Se volete sapere,
Johanni è quello Helya che è aspectato;
Nè mangniare fa nè bere,
Et dico l'omini che è indemoniato:
Non fece mai pecchato
Cha sancto nacque et sancto se contene:
Chi in esso ao bona spene,
Serrà per luy abochato a Dio eternale.

## Dic(e) Cristo allo populo:

Puoi che 'l Battista venne,

Lo rengno dello cielo pate força,
Cha esso se llo vende;
Dal patre mio celesto si llo esforça,
Non con denari in borça,
Ma con acqua del battismo bene pura;

Ma quella crëatura
Che 'l recipe serrà sempre vitale.

Retornano li discipoli ad sancto Janni et facoli la resposta che ll'a dicta Cristo e lli miracoli che à facti Cristo. Issi discipoli sonno infiammati dello amore de Cristo.

Dico li discipoli (ad) Jovanni:

Magestro, simo tornati Da Jhesù Cristo vero Salvatore;

bisillabo biato e la crasi fra fao honore, oppure si consideri come anacrusi la prima sillaba di Biato. Proporrei di correggere: Biato chi l'honore, dove honore = onora. — 161 Nel ms. sapire. — 162 Perchè il verso torni bisogna far l'elisione fra Johanni | è e fra che | è. — 164 Nel ms. indemoniaco. — 168 V' è l'elisione fra luy | abochato. — 171 Fra Cha | esso non va fatta l'elisione. — ibid. Corr.: venne che si usa tuttora nel dialetto romanesco in vece di vende.

Simo reconsolati,

Perchè à dicto de ti bene et honore;
Pòrtate grande amore,
Infra lla gente te à glorificato;
Et tu serrai exaltato
Sopre onne santo in vita eternale.

# ⟨D⟩ico li discipoli ⟨ad⟩ Jovanni:

Fa miracoli infiniti:

Li ciechi vigio, li cionchi à deriççati,

Et molti altri feriti,

Presente noi, tucti l'äo sanati;

Li morti ao resuscitati,

Et alli muti dao lengua da parlare,

Et faoli predicare;

Chuncha l'ode (se) fane batticare.

#### Dice SANCTO JANNI:

f. 65.

Puoichè sete dechiarati,
Agio grande gaudio nel mio core;

Cha eravate errati,
Non credevate nel divino amore
Cha esso è Redentore,
Cha questo è quello che ve predicava,
Et esso battiçava

In esso fiume dello Spirito sancto.

# Dice SANCTO JANNI alli discipoli:

Io dissi alli Judey
Quando me ademandavano se era Cristo,
Et alli Farisey
Cha so pur homo et de pecchato misto;
Ma io so lo Battisto
Che so mandato solo a battiçare;
Ma Cristo deo salvare
Et tollere dello mondo li grandi peccati.

180 Fra Perchè | à v'è l'elisione. E così pure fra te | à del vers. 182. — 184 Fra vita | eternale non va fatta l'elisione. — 185 II verso è ipermetro, se non si considera come anacrusi la prima sillaba. Forse: Fa prodigi infiniti. — 194 Corr.: Agio io ecc. — 195 Fra Cha | eravate non va fatta l'elisione. — 201-216 Cf. Luc. III, 16; Ioan. I, 26. — 205 Fra Ma | io non va fatta l'elisione. — 207 Nel ms. deve, ch' io corressi per la misura in deo sull'es. del vers. 25.

Dice SANCTO JANNI alli discipoli:

Io so misso da Dio

Che corra ennanti allo Salvatore benignio;
Et bacticato l'agio io,
Lo quale calcaro descalçare non so dengno;
Et esso ve darrà lo regnio
De vita eterna, se lli crederete,

Et batticare ve volete
In nel suo nome che rengnia in onne canto.

Dice Johanni allo populo et stao in prescione:

Si como io vinni prima

Denanti a Cristo messo in questo mondo,
Denanti ad esso allo mondo

220 Gerrando, che stando socto nel profondo,
Serrò correri giocundo
Al nostri patri che stanno carcerati,
Cha nne serrando cacciati
Da Cristo tucti con söavi canti.

Re Rodo fao festa della nativitate soa, et fao uno grande convito de f. moltissimi homini dello reame suo colle tabole messe: et staonce la regina, e lla filgliola stao ad saltare collo tamborro in mano con molte altre çitelle, tucte vestute a modo delle colundere colli tammorri in mano et stando.

# ⟨D⟩ico l'omini dello re:

Lo re nostro conmanda
Che vengna ad cena onne homo honorato;
Per Gallilea se spande
Che vole fare festa del die quando fuo nato,

210 Corr.: benegno per la rima con dengno: regnio. — 219 Manca la rima con prima. — 221 Corr.: giocondo per la rima con mondo: profondo. — 224 Dopo questo verso trovasi nel ms. la strofe seguente, la quale non è altro che una variante dei versi 145-152: Questo è quello che scrisse | L'anticho gran profeta Malachia: | Eccho che mandao, et disse, | Lo exempio mio denanti ve sia, | Ch' apparecchie la via | Denanti ad voi: ve dico sì aperto | Che tanto illo é perfetto, | L'angelo passa sua conditione. — 226 Fra homo | honorato non va fatta l'elisione. — 227 Corr.: spanda. — 228 Il verso non torna. Forse: Che vol far festa del die che fuo nato.

Et serrao consolato

De molti soni, canti, salti et risi;
Chè so tucti parvisi
Nel suo palaçço con rëale potentia.

Lo re stao ad tavola con molti singniori el colla regina, con pane, con sale, con cortella et basciella et picchieri. Lo rege e lla regina vole stare parata con quelle paramenta che porta lo sudiacono. Vocu essere alla tavola numero de XII persone.

# $\langle D \rangle$ ice lo mastro $\langle de \rangle$ sala:

La mença è apparecchiata,
E ciaschesuno s'assida nel suo luocho:

La vidanda è cessata
Nella chocina da longa del fuocho;
Mo menestra lo cuochu:
Mettate a bere in prima del buono vino,
Barnaccia et sorentini,

240 Che alegri lo cuore in abundantia.

## $\langle D \rangle$ ice lo re:

Vengano li sonatori,
Cantori et cantatrice da cantare,
Et anchi li saltatori
Dinanti ad noi non finino de giocare.

245 Volgliateve alegrare
Et questo die ch'io nacqui et so re vostro,
Voi site gaudio nostro,
Et per voi aio grande magnificentia.

Mode veo uno truffatore per dare sollaccio allo rege et alla brigata.
et dice como è singniore de molte castella.

## Dice lo TRUFFATORE:

f. 66.

Singniore, io so grande homo 250 Et poççote agiutare in toi mestieri:

231 parvisi = paradisi, ant. franc. parvis. — 233 Vi è l'elisione fra mença | è | apparecchiata. — 236 da longa, lat. de longe, ital. lontano, è comune anche al dialetto aquilano (cf. Pércopo, Giornale stor. cit., vol. XII, p. 376, nota 7). — 237 Corr.: cuocho per la rima con luocho: fuocho. — 239 Corr.: sorentino per la rima con vino. — 240 Fra Che | alegri non va fatta l'elisione.

Et io te dico como
Che io aio camelli et buoni destrieri,
Et bevo volentieri;
Se mme donete a bever*e io* beveraio;
Uno salto te farraio,
Che non fo fatto mai in questo parete.

#### Dice lo RE:

Bevi de nostra mano,
Et poi farrai lo salto che ttu dici;
Ma fa che bevi piano
Che non ne ridano queste cantatrici.
Se delli mei inimici
Te dice core d'avere victoria,
Farragiote una fodera
De code de volpi, in fede mia.

Mode lo re fao venire la filglia vestuta de palio et colla corona de perne in capo et collo tamborrello in mano denançi allo re, et faola cantare. Dice lo re alla filglia che peta gratia, qualunqua gratia li pete esso lilla fao.

#### Dice lo RE:

Vengna nostra citella
In questo convito mode allo presente,
Ornata et molto bella,
Et salte nanti ad tucta questa bona gente;
Io li farrò presente,
270 Se salta bene, che serrao contenta:
De petire non sia lenta,
Cha ciò que pete li do de providencia.

#### Dice lo RE:

Çitella, peti gratia, Cha m'ài lo cuore tucto ralegrato, Et ài data letiçia Ad onne homo che nel convito è intrato:

<sup>264</sup> Il verso non torna nè per l'accento, nè per la misura. Forse: Delle code ecc. — <sup>265-312</sup> Cf. Marc. VI, 21-26; Matth. XIV, 6-9. — <sup>265</sup> mode allo presente = subito subito ricorre pure in altri testi romaneschi, come ad es. nella Vita di s. Francesca romana, p. 104, dove si legge: mode al presente la mente toa sisse ammira; ed è anche comune al dialetto umbro (cf. Monaci, Uffici drammatici dei disciplinati dell' Umbria in Rivista di Filologia romanza, II, p. 34, stanza 12, 7).

Da mo te sia donato Mieso del mio rëame; se llo peterai, Per cierto l'averai; Al sante Dio evangelia te llo juro.

280

Dice la CITELLA alla matre:

f. 66<sup>v</sup>.

Madonpna mea, que peto
Che più te sia deletto nel tio core?
Cha lo re è tanto lieto
Cha m'à promesso con uno dolce amore,
Fatto m'ao tanto honore,
Se io petisse la mità del regnio,
Como signiore benignio,
Me llo darrà con intellecto puro.

Dice la matre alla citella:

Filglia mea, peti questo

Che io te dirrò mode allo presente:

Lo capo del Battisto

Che stao in prescione: è gannatore de gente.

Et porta inmantenente

Questo piattello, et fallo ponere suso;

Così insanguinoso

Lo porta a mi, cha aio lo core duro.

La citella vao allo re con uno piattello in mano, et pete quella gratia la quale vole petire lo capo de sancto Janni Battista.

Dice la CITELLA allo re:

O re de alta corona,
Io volglio fare la mea petiçione:
In questo piattello me dona

Lo capo del Battista che stao in presone;
Volgliolo per rascione,
Cha me ll'ài promesso con tuo juramento;
Dammello per presento;
De altra petiçione più non me curo.

<sup>286</sup> Fra Se | io non va fatta l'elisione. — <sup>287</sup> Corr.: benegnio per la rima con regnio. — <sup>290</sup> Fra mode | allo non va fatta l'elisione. — <sup>292</sup> gannatore = ingannatore. — <sup>300</sup> Forse: Lo capo del Battista che è in presone. — <sup>302</sup> Il verso non torna nè per la misura, nè per l'accento. Corr.: Cha promesso me ll'ài con juramento. — <sup>304</sup> Fra De | altra non v'è l'elisione.

## Dice lo RE (a)lla citella:

Tu m'ài ben contristato;
Questo non cresi che volessi petire,
Ma perch'io l'ò jurato,
La mea promessa non volglio fallire.
Va tu con grande ardire.

Et talglia la testa incontenente;
Portala chi presente.
Ja non curava che mme petissi questo.

Vao lo meneschalco alla carcera con molta gente armata, et uno fante vao collo bergamaschio nudo in mano per talgliare lo capo a sancto Jovanni Batlista, et dice così:

#### Dice lo Carnefice ad Jovanni:

f. 67.

Dove si, truffatore?

Venuta è l'ora che serrai ponito.

Stenni lo capo fore,
Ch'io te llo moçço collo mio brando ardito;
Jerrai nello convito
Et dicerai vergongnia al nostro rege:
Tu fai contra la lege,

320 Et si tenuto sancto et justo et pio.

# Dice Johanni allo carnefice:

Filgliolo, tu si beneditto,
Cha mm'è contento de morire;
Desiderio io n'aio avuto
De questo mondo me partire;
Però te volglio molto pregare
Che tu me lassi un pocho orare.

307 Nel ms. lo jurai. — 309-311 Questi versi sono rivolti al menescalco. — 310 Mancano la misura e l'accento, ma vi si può rimediare correggendo: Et talgliali la testa incontenente. — 311 chi = qui ricorre pure al vers. 407 e, per tacer d'altri testi, a p. 258 della Vita di s. Francesca romana, ove si legge: Que fai tu chi? — 312 II verso non torna per la misura. Ja dal lat. i a m. — 315 stenni = stendi per assimilazione progressiva. — 321-344 Questi versi sono distinti in sestine novenarie rimate ababec.

#### Adora sancta Janni:

O Dio patre onnipotente,
Che mantëi tutto lo mondo,
Fa 'l tuo populo sacciente
Che al tuo filglio sia converso;
Cha esso ce vol reconperare
E lla sua gente bene salvare.

#### Adora sancto Janni:

Io col mio dito l'ò mostrato
Como vero angniello de Dio;
335 Et esso tolle lo pecchato
De questo mondo falço et rio;
Et battiçailo colle mei mano
Nell'acqua del fiume Jordano.

#### Adora sancto Janni:

Però te prego, Dio verace,

Che in questo ponto tu me agiuti,

Et damme la tua sancta pace,

Che io non vagia infra lli sperduti.

In nelle toe sancte mano, Dio,

Recommando lo spirito mio.

Sancto Janni Battista trage fore lo capo dalla finestra della carcere allo carnefice che lli vole talgliare lo capo, et stenne lo cuollo; et taglialillo; et sparge sangue et acqua; et mette la testa nello piattello et daolo alla citella, et portanollo allo convito dove stava lo re.

## Dice lo CARNIFICE:

f. 67<sup>v</sup>

Singniore, eccho la testa, Como conmandasti io te ll'ò portata.

#### Dice lo RE:

Dàlla ad questa perfecta, Cha per saltare se ll'à conperata:

328 mantei e nella Vita di s. Francesca romana, p. 222 mantiei = mantieni. — 333 Nel ms. lo mostrai. — 345-350. 353-354 Cf. Marc. VI, 28 Et attulit caput eius in disco: et dedit illud puellae, et puella dedit matri suae; cf. inoltre Matth. XIV, 11.

Mostrala alla brigata;
Poi la leva denanti da noi;
Mangniare volemo poi
Le poma e lli confecti apparecchiati.

La citella porta la testa alla matre et dice:

Eccho lo capo de Jovanni, Facciate de esso ciò que ve piace.

 $\langle D \rangle$ ice la matre  $\langle R \rangle$ EGINA:

Agi, filglia, molti *boni* anni,
Cha m'ài donata nel *mio* core gran pace;
Tu si filglia verace,
Da Dio et da mi si sempre benedetta,
Cha m'ài tolta la strecta

Che mme strengea tutti li *miei* sentimenti.

Li discipoli de sancto Janni vaco alla carcere et pilgliano lo corpo de sancto Janni, et tollo lo corpo sença lo capo et ponolo denanti ad tucti li discipoli; et aco molta moltitudine de gente, et fanno grandissimo pianto et lamento sopre lo dicto corpo de sancto Janni Battista.

⟨D⟩ico li discipoli ⟨de⟩ Jovanni:

O magestro mio sancto et justo,
Per que rascione si decollato?
Infra lli miciari tu si posto
Che non facesti mai peccato;
Et tu si servo de Dio
Et aote occiso Rodo rio.

 $\langle D \rangle ico$  li discipoli:

Tu eri scola de ongnie veritate, Et magestro de veritate; Allo populo davi salute, Dallo corpo l'anima se è partita:

350 Manca una sillaba: corr.: Et poi ecc. — 354 Anche qui manca una sillaba: corr.: Facciate de esso quello que ve piace. — 355 agi = abbi ricorre pure in altri testi romaneschi, come ad es. a p. 52 della Vita di s. Francesca romana. — 361 e sgg. Sono in strofe di sei versi novenari rimati ababcc. — 363 miciari = micidiari per elissi. — 365 Manca una sillaba. Forse: Et tu si lo servo de Dio. — 367 Forse: Tu eri scola de ongnie vertute.

Et eri de santità fonte, Et de justitia eri conte.

#### Dico li discipoli:

f. 68

Eri specchio de vergenitate E resguardavi vergongnioso, 375 Et eri esempio de castitate, De penitença eri animoso, Delli peccatori eri cortesia, Et della fede desceplina.

#### Dice la REGINA:

Filglia, conserva questa testa et mettila in una cassa, a sette chiavi sia inserrata, cha fora grande tempesta se collo suo gosto si regiongnessi, foranonce molti guai; per molto male nostro força resuscitarà, tanta ce derà travalglia, che melglio fora che non fossemo nati.

#### ⟨Dico la discipoli⟩:

Santo Janni lo Battisto,

Della tua morte so molto tristo:

Delli peccatori eri cortina

Et della fede eri doctrina.

#### Dico li discipoli de Jovanni:

Eri dell'omini maggiore,
Et all'angeli tu eri paro;

Queste pene so molto dure
Cha eri ad tucto lo mondo caro;
Tucti l'apostoli te laudavano,
E lli profeti tucti te accettavano.

#### Dico li discipoli:

Fosti de Cristo meçatore,

Et vedesti la Ternitate;

Tu si vergene et confessore

Et martire de veritate:

371 Forse: De santità tu eri fonte. — 372 Perchè il verso torni non va fatta l'elisione fra justitia | eri. — 373-378 La strofe è in gran parte corrotta: io proporrei la correzione seguente: Eri specchio de veritate | E resguardavi vergongnioso; | Eri esempio de castitate, | De penitença eri animoso; | Del peccatori eri cortina, | Et della fede desceplina. La didascalia Dice la REGINA nel ms. precede il vers 379. — 380 tristo] nel ms. trista.

Più che profeta tu si chiamato; Et mo lo capo si tt'è talgliato.

#### Dico li discipoli:

Rode conmette lo abulterio,
Jovanni ne pate la penetença;
Questo è grande vituperio
Che nullo homo no llo pença:
Tu si portato allo convito,
400 Dalli invitati tu si schernito.

#### Dico li discipoli:

O bona gente pietosa,
Perchè tucti non piangniete
De questa si crudele cosa,
La quale tucti voi vedete?
Eccho lo gusto sença la testa,
Cha llo capo è gito alla festa.

#### $\langle D \rangle ico$ li discipoli:

f. 68°.

Fora chi gire a Yhesù Cristo
Et dicerelli questa novella
Che è decollato lo Battisto?

Più in questo mondo no lli favella.
Noi li volemo de chi partire,
Et questo gusto seppellire.

Alli discipoli de sancto Janni li è renduto lo corpo de sancto Janni, et portanollo via in sacrestia: et uno discipolo con doi conpangni va a Cristo, et dice como è talgliata la testa a santo Janni Battista.

### $\langle D \rangle$ ico li discipoli $\langle de \rangle$ sancto Janni:

O Yhesù Cristo singniore beato,
Crudele novelle io te porto,

Cha'l tuo Battista è decollato:
E llo iniquo Rodo si ll'ao morto,
Et aolo occiso sença rascione,
Perchè lli fece reprensione.

<sup>397</sup> Fra Questo | è non va fatta l'elisione. — <sup>398</sup> Così pure fra nullo | homo. — <sup>400</sup> Dalli] nel ms. Delli. — <sup>405</sup> gusto = busto ricorre anche in altri testi romaneschi, come ad es. a p. 56 della Vita di s. Francesca romana. — <sup>417</sup> Il verso non torna per la misura.

### ⟨D⟩ico li discipoli:

Fece consilglio colla meretrice

Per volerelo fare morire;
Fece venire la saltatrice,
Et disse che devessi petire
Lo capo de quello sancto angniello;
Et folli posto nello piattello.

#### ⟨D⟩ico li discipoli:

Nullo convito fo mai veduto
Che quello de Rodo più crudele;
Cha fo nanti posto et proveduto
Che a questa meça se dagesse el fele,
Chance fo posto lo capo crudo,
Tucto piloso con sangue giessuto.

Alla fanciulla fuo data la lesta de sancto Janni Battista in prieçço del meso dello regame.

#### $\langle D \rangle ico$ li discipoli:

Et ogi è stato sepellito,
Lo cui corpo dao grande odore.
Io vengo a ti tutto esmarrito
Come a magestro et salvatore,

Che tte piaccia de receperme,
Che me in tua gratia si me conferme.

Responde Cristo alli discipoli de sancto Janni, et diceli la passione che deve Cristo portare po lla morte de sancto Janni.

Dice Cristo alli discipoli de sancto Iohanni:

Se Janni è morto, è gito a requie, Et èlli tolta onne faticha. Beato è chi va per suoi vestigie; Non averà con Dio mai briga. Et serrao con esso glorificato, Et in cielo serrao exaltato.

428 meça dal lat. media = mezzana. — 430 La voce giessuto e nella Vita di s. Francesca romana, p. 143, 144 gessuto = uscito.

Dice Cristo alli discipoli suoi:

A buy, discipoli mei, dico
De queste parti si lli partamo;

445 Damo lato ad questo iniquo
Che cascione no lli dagamo
Che non ce faccia como a Jovanni.
Jamo, ciascuno s'affolcha li panni.

Cristo se parte per paura de Rodo con tuti li suoi discipoli, et dice:

Chi veo con mecho veo bene securo,

Et io lo recevo volontieri,
Cha llo farragio justo et puro
In tutti quanti li suoi mistieri.
Tu, che de Iovanni t'ài pista la traccia,

Io te recepo nelle mei braccia.

Deo gratias. Amen.

<sup>445</sup> Corr.: inico per la rima con dico. Per la misura del verso bisogna omettere l'elisione fra damo | ad. — <sup>448</sup> Cf. Matth. XIV, 3 Quod cum audisset Iesus, secessit inde in navicula, in locum desertum seorsum: inoltre Marc. VI, 31; Luc. IX, 10 Luc. VI, 1.

# III.

LA LEGGENDA DI S. CRISTOFORO



# Questa ène la legenda de sancto Cristofano martiro beato in rima. Amen.

Al nome della sancta Ternitate,
Patre et Filio collo Spiritu sancto,
Dirrove per amore de caritate
De santo Cristofàno con versi et con canto,
Secondo la soa legenda in veritate.
Dell'alma et dello corpo fuo tamanto,
Che mai nullo giachante fuo sì grande;
E lla sua fama per tucto lo mondo spande.
Era sì grande nella soa statura
Che dodici govita trapassava,

- Che dodici govita trapassava,
  Era feroce nella soa figura,
  Onne homo che 'l vedea ne spaventava;
  Et esso mai de nullo avea paura;
  Onne animale de esso tremava.
- Dio non temeva, perch'era pagano;
  Poi deventao perfecto cristïano.
  Reprobo in primamente era chiamato,
  Et era delli Reprobi chananei:
  Era superbo nel suo core infiato,
- Nemico de cristiani et de judei.

  Ad un granne rege se vene acostato
  Ch'era medesmo delle *soie* genti rei;

<sup>2</sup> Fra Patre | et non va fatta l'elisione. — <sup>9-11</sup> Cf. la Leggenda aurea di Iacopo da Varigine (ediz. Grässe, 1890, p. 430) ove si legge Cristoforus gente Cananeus procerissimae staturae vultuque terribili erat, et XII cubitos in longitudine possidebat. — <sup>10</sup> govita = cubiti ricorre pure al v. 147. Negli Abruzzi è viva tuttora la voce góvete (cf. Finamore, Vocab., p. 98). — <sup>14</sup> Perchè il verso torni bisogna omettere l'elisione fra de | esso. — <sup>17</sup> Il testo latino dice: Christoforus ante baptismum dicebatur Reprobus. Reprobus è una malintesa correzione di Reprebus, Υεπρεβος, voce che secondo il Gildemeister (ap. Usener, Festschrift zur fünften Säcularfeirer der Carl-Ruprechts-Universität zu Heidelberg, p. 56) appartiene probabilmente all'aramaico e significa grande (Cf. Analecta Bollandiana, X, p. 396; XIII, p. 297). — <sup>22</sup> Soie = sue insieme con soe è assai comune al romanesco: cf. ad es. il Diario romano, p. 63, 3; 71, 15; 85, 7; 108, 5 e passim.

Poi li ven in core de volere stare Con un grande re che non trovassi pare.

- Et misese ad cerchare per lo mundo;
  Trovò un gran re che era cristiano,
  Et era potentissimo et jocundo,
  Et tutto quello pagese tenea in mano:
  E llo giacante ch'era vacabundo,
- Et, como ò ditto, era ancora pagano, Possese ad stare con quello singnore; Credea che fosse del monde el maiore.

A quella curte venne uno boffone, Denanti al re contao una ballata,

- Spesse figate nello suo sermone
  Nominava lo diavolo alla brigata:
  Lo re che in Cristo avea devotïone,
  Fecëase (la) croce ad ongne fiata;
  E llo gigante a questo ponea cura;
- Pareali che llo re avessi paura.

  Et poi che lla ballata fo fornita,

  Disse el giagante al re con grande desdengnio:

  Perchè nella cansona ch'ài udita

  T'ài fatto spesse volte un novo sengnio,
- E lla toa faccia era sbagottita, Como nemici fossero nel tuo rengnio? Pregote, dimme de que tu temevi Che tale sengnio spesso te facevi.

Lo re respose allora allo gigante:

Non te maravilgliare se mme sengniava,
Cha quello buffone era male parlante
E llo dyavolo spesso nominava;
Io dubitava *che non* me fossi nogiante,
E in però de cotal sengnio io m'armava.

Chi de tal sengnio è bene sengniato, Da esso non può essere tentato.

23 Forse: Poi in core li ven de voler stare, omessa l'elisione fra Poi | in. — 25 per lo mundo] nel ms. per l'oniverso ch' io corressi per la rima. — 26 Fra che | era non va fatta l'elisione. — 29 vacabundo, oltre che in altri testi romaneschi, ricorre nelle Laudi della beata Francesca romana, pubblicate dall'Armellini in Appendice alla Vita della beata suddetta, p. 371. — 36 Forse: Lo diavolo nomava alla brigata. — 43 Nel ms. ch' avete udita. — 45 sbagottita ricorre in altri testi romaneschi, come per es. nella Vita di s. Francesca, p. 18. — ibid. Fra Faccia | era non va fatta l'elisione. — 50 Nel ms. seme. — 53 Nel ms. nome. — 55 Bisogna omettere l'elisione fra sengnio | è. — 56 Così pure fra Da | esso; e può | essere.

f. 70.

Respuse allo rege lo giagante allora:
Perché tu, re, m'ài fatto tanto torto?
Io so da ti gabbato et anchi fora,
Se non fossi che mo me nne so accorto.
Chè io dello dyavolo non agio paura,
E tine pilglie et poi te getti morto.

Chè io dello dyavolo non agio paura E tine pilglie et poi te getti morto. Io lo dyavolo volglio per singniore, Poichè ài tu de lluy tanto tremore.

Partiose lo giagante desdingniato;
Mettese in camino per trovare lo diavolo;
Poichè dal rengnio se fo dellongato,
Sendo per una selva tutto arromito,
Con uno maiore de sè si fuo scontrato

Con molta turba che lli va da presso.

E llo giacante se nne fa meravilglia,
Cha non vide mai homo a tal semilglia.

Et quello feroce disse allo giachante:
Que vai facendo per questo solio?
Quello respuse: Io me so brigante,
Vaio cercando lo sengniore mio;
Se io lo trovo, io li serrò fidante;
E lo dyavolo è llo nome sio.

Et quello li respuse: Io so esso,

Vei con mecho cha tte farrò ben tristo.

E llo gigante ne fo molto lieto,
Ch'avea trovato quel che gia cerchando;
A quello diavolo s'abiava de reto:
Per buschi et selve si llo gia menando;

E llo gigante non avea mai paura, In onne parte lo gia sequitando. f. 70v

torna nè per la misura, nè per l'accento. — 67 dellongato, lat. de longatus, ital. allontanato. — 68 Fra selva | arromito non va fatta l'elisione: arromito = romito, solitario. — 68-70 Manca la rima. — 74 La parola solio è oscura, ma sembra accennare ad una formazione col suff. -ivo. — 75 Fra respuse | io non v'è l'elisione. — 79 Perchè il verso torni bisogna omettere l'elisione fra so | esso. — 80 Vei = vieni. — 83 de reto = di dietro da de ret(r)o occorre spessissimo nel dialetto romanesco, come risulta ad es. dall'Infessura, Diario romano, p. 52, 6; 53, 25; 65, 10 e passim; dal Mattiotti, Vita di s. Francesca romana, p. 72 e passim, e dall'anonimo autore del Liber historiarum Romanorum (ed. Monaci in Crestomazia, I, p. 122, lin. 10). Questa voce è pure propria del dialetto aquilano (cf. Pércopo, Giornale storico della lett. ital., XX, p. 380); ed è viva tuttora nel dialetto teramano (Savini, La grammatica ed il lessico, p. 135) e nel napoletano.

Una fiata trovaro una croce, De subito la schifò quello feroce. Et foro de quella via tucti scançaro,

- Per spini, sterpi giano paorosi;
  Et poi da longa nella via rentraro,
  Et giano tutti quanti sospectosi.
  E llo gigante che co lloro gia paro,
  Comensaoli ad essere noioso;
- 95 Allora disse el gigante a satanasso:
  De que avesti paura in quello passo?
  Et satanasso non llillo vol dire,
  Ma sse mette in altro rascionare.
  Dice 'l gigante: Io me vo' partire,
- Se vôi de questo non me dechiarare;
  Et più con techo non volglio venire,
  Cha ben me pare che mme volgli ingannare.
  Dice el diavolo: Famme un iuramento
  Che non me lassi, se io te non mento.
- E llo gigante jurò ad quello iniquo Col dir « verò » gire sempre con esso. Dice 'l diavolo: Agio uno nemico Che nella croce si fuo crucifisso; Aoti locuto como ad caro amico,
- Da quello sengnio sempre sto da cesso:
  Con quella croce esso me sconfisse,
  Tolçeme 'l rengnio, et poi me maledisse.
  Respuse lo gigante con malitia
  Allo dyavolo: Tu me pari fallace:
- Et tutto me pare pieno de nequitia, Che non vi so trovar verbo verace. Lo crocifisso à manca potentia Che tu che vai däuncha te piace,

87 Fra trovaro | una non va fatta l'elisione. — 89-160 La scrittura nel ms. è, in alcuni punti specialmente, molto sbiadita, e qua e là ritoccata da una mano della fine del sec. XV. — 97 llillo = glielo. — 98 Fra mette | in non v'è l'elisione. — 99 Fra gigante | io si deve omettere l'elisione. — 100 Il verso ritoccato dalla solita mano del sec. XV suona erroneamente così: Se voi de questo non me dechiarate. — 105 Corr.: inico per la rima con nemico: amico. — 107 Fra diavolo | agio non va fatta l'elisione. — 110 da cesso = discosto, lontano. — 111 Perchè il verso torni bisogna omettere l'elisione fra croce | esso. — 116 Nel ms. Che non so trovarvi verbo verace. — 117 Fra crocefisso | à non va fatta l'elisione. — 118 Manca la misura. Forse: Che tu che vai däuncha che te piace. Dauncha = dovunque s'incontra pure al v. 155 della Leggenda del transito della Madonna (Pércopo, IV Poemetti, p. 12).

Et passi per acqua et fuocho, e non te lede; Quando tu vôi nullo homo te vede. Disse el diavolo: Io te dico a bono celo, La soa potença io l'ò provata: E in prima conmattei con esso in cielo Con tucta quanta la mea gran brigata. Un gran suo caporale ch'à nome Michelo, Passò soa lancia per la mea corata: Io cadi in terra colli mei sequaci, Poi simo giti sempre mai dannaci. Poi vinsi 'l mondo chollo mio sapere,

Et possedillo anni cinque milia: Et ma' non abe alcuno tanto potere Che mme cacciasse colla mia famiglia. Poi che venne esso à 'l suo volere, Et fece molte granne merabilia;

Ma io lo feci molto ben legare, Et fortemente tucto fragellare.

Et poi lo feci chiavellare in croce, Credendomello avere tutto ven (cu) to, Esso gridava forte ad alta voce;

Lo spirito dallo suo cuorpo fo partunto. 140 Io dissi allora: Omai non me noce; So vendicato, et esso ao perduto: Con quella croce venne alla mea corte, Spolgliaome d'ong(ne) cosa, et roppe le porte.

Però la croce m'è molto noiosa, 145 Ch'essa me mise nella gran sentina. Quando la vegio m'è fastidiosa, Cha mme recordo della mea royna. Ma io so forte in ogne altra cosa, De mandare venti, folgori et royna;

150

120 Fra nullo | homo non va fatta l'elisione. — 122 Perchè il verso torni si deve omettere l'elisione fra potença | io e far io bisillabo. - 130 possedillo = lo possedetti da possedi illum. Fra possedillo | anni non va fatta l'elisione. -<sup>431</sup> abe = ebbe ricorre anche in altri testi romaneschi, come ad es. nel Liber historiarum Romanorum (ediz. cit., p. 120, lin. 58 e passim) e nella Vita di santa Froncesca romana, p. 59. — 133 Il verso non torna. Forse: Poi chè esso venne à 'l süo volere, omessa l'elisione fra venne | à. - 135 Perchè vi sia la misura del verso non bisogna fare l'elisione fra Ma | io. - 141 Fra allora | Omai non va fatta l'elisione. -149 Fra Ma | io; onque | altra bisogna omettere l'elisione.

f. 71.

Non è persona che a mi resista, Che no lla faccia stare molto trista. Disse el gigante a quello gran locifero:

Ormai non me confido più de tine.

Se tutti li toi ditti ben considero
Che ài ditto per ordine mo a mine,
Io te dico che tu si molto misero,
Et sempre porti molte granne pene.
Va per toa via, ch'io volglio cercare

160 Lo crocefisso che non trova *mai* pare.

Allora lo demonio se partio, Et tucta quella turba fo sconfitta. Esso remase aiutato da Dio Per quella bona parola che avea ditta, Volere cerchare lo singniore sio;

Volere cerchare lo singniore sio; Començò ad intrare nella via deritta; Et poi che llo demonio fo partito, Gio lo gigante ad uno sancto romito.

Et recontolli tutta questa storia,

Et ciò che aveva nel mondo trovato,

Et como era campato de gran furia

Dallo nemicho che llo avea menato:

E llo romito rendea a Dio gran gloria

Che avea questo gigante liberato;

Et nella fede de Cristo lo 'nformao, Et informato poi lo battiçao.

Et posseli lo nome del Singniore; Da Cristo fo Christofano chiamato; Et disseli: Tu ài tanto valore,

Che senpre vencerai chi tt'ao ingannato, Se sempre servi al tuo creatore, Serrai nello judicio salvato: Ora, degiuna et fa ben sempre mai, La gratïa de Cristo tu sì averai.

185 Cristofano disse: Altro me commanda, Orare et degiunare io non posso,

<sup>151</sup> Fra che | a mi non va fatta l'elisione. — <sup>154</sup> tine = te e poco di poi (vers. 156) mine = me per epitesi di ne. Tali voci sono assai comuni al romanesco, come risulta ad es. dalla Vita di s. Francesca romana, p. 154, e dal Liber historiarum Romanorum § 80. — <sup>157</sup> te] nel ms. ve. — <sup>161</sup> Nel ms. invece di se partio leggesi se fuo partito. — <sup>186</sup> Fra degiunare | io non va fatta l'elisione.

f. 71v.

Cha de mangniare la gola m'enganda, Et dalla fame so molto percosso. En fatto d'arme, pregote, me manda Chi trovo contra Cristo li rompa ognie osso. E llo romito allora se nne rise: Cristo non ao mestieri de toi defese. Et poi li disse: Sai lo cotale fiume, Ch'è molto largo et è così currente, 195 Che quando cresce mena lo pattume? Nello passare pere molta gente. Vatte, sta loco, ch'el Singniore t'agia a mente, Cha tu si grande, et si forte et potente; Quantuncha ce nne vengo tutti li passa; Orare et degiunare stare lassa. 200 Cristofano disse: Questo volglio fare,

Cristofano disse: Questo volglio fare,
Poichè tu llo dici et è in piacere de Cristo,
Quantunqua ce nne vengo vorrò passare
Alegramente sença lo cuore tristo:

205 Ad quello fiume sempre volglio stare,
Como allo fiume Jordano lo Battisto;
Et volgliommence fare una casella
Quanto ce caccia, che sia molto bella.
Cristofano se parte ben contento

Dallo romito nella fede acceso,
Et basenne allo fiume de bono talento,
In nello amor de Cristo tutto steso.
Uno gran palo per stabilimento
Che dallo fiume non possa essere lieso;

Et canto lo fiume se fece una casa, Per starevesse esso con certe soi vasa.

Et grande tempo stette ad quello officio, Passando le persone in caritate; Così serviva Cristo sença vitio:

De mangiare et de bere per sì gran servitio Che non patisse mai necessitate.

187 m'enganda = m'inganna (?). — 197 loco = colà. — 199 vengo = vengono. Tutte queste forme di 3ª plur. senza il -no, come vego, vengo, tollo ecc. sono normali nel Lazio antico, nell'Abruzzo, nell'Umbria e nel Veneto. — 204 Nel ms. senca. — 211 basenne = se ne va. — 221 Forse: De mangiare et de ber per lo servitio.

f. 72.

Una fiata daventro se stava Una vocicchia odio che llo chiamava.

Subitamente quel venne da fore,
Sguardaose intorno, non vide chivelli;
Rentra daventro, pença nel suo core;
Tentationi li vengo più de milli:
Rodio la voce con maiore clamore,

Venne da fore, de fredo se stipa, Et non vide chivelli nella ripa.

Intrao daventro; odio la terça voce; Venne de fore, vide uno citello. Como lo vide quello se fe' croce,

Et disse: Donne vei tu, miccinello?

Dubitavo che non fosse quel che noce,

Ma mo me pare che si uno angeliello.

Pilgliaolo con una mano, levollo in alto:

Pensavasello passare per un salto.

Et pussesello in collo quel fantino;

Nel braccio mancho porta quel bastone.

Lo fiume cresce, faose quasi pieno;

E più che un monte pesa quel garçone.

Lo core colle gambe li veo meno,
Recurse a Dio con sante orationi:
Pur lo passao, et pusselo nel canto,
Et disse: Tutto 'l mondo non pesa tanto.
Disse 'l citello a quel santo beato:

Non te meravigliare se so pesante,
Chi fece 'l mondo nel collo ài portato.
Et delli mei servitij so remunerante,
Et io so Cristo che tanto ài cerchato,
Et vo' te dare gratïe tamante:

Lo fidel che vederao la toa figura En quello die non porrà avere paura. f. 72<sup>v</sup>.

que m vellet = nessuno ricorre anche, a mo' d'esempio, in una Lauda dei disciplinati di Urbino (ed. Monaci in Crestomazia, II, p. 469, stanza VI, vers. 8). — <sup>230</sup> Cobelle = niente; v. la nota al vers. 195 della prima rappresentazione qui pubblicata. — <sup>254</sup> Dopo te segue nel ms. una lettera cancellata da una mano posteriore. — <sup>255-256</sup> Questi due versi, che si trovano ripetuti in lingua latina in calce a questa stessa leggenda, ci dànno la ragione, per cui nel medioevo l'immagine gigantesca di s. Cristoforo col Bambino in braccio veniva ordinariamente dipinta a un lato della facciata delle chiese.

Per dirte vero, te do questo sengnio:
Lo tuo bastone pianta nella rena,
E vederai che questo seccho lengnio
Frondi, fiori, dactoli te mena;
Et poi te farraio tanto dengnio
Che tte darrò vittoria in omne pena:
Alla fine verrai con palma de martirio
Allo mio rengnio con gran desiderio.
Et Cristo sparce; Cristofano remase.

Et Cristo sparçe; Cristofano remase,
Repassa lo fiume, entra nella soa casella,
In genocchioni in terra a Dio le mano spase;
Ficchò lo suo bastone nella renella:
In oratione tucta nocte stase.

270 La dimane essce fore della soa cella, Trovò lo suo bastone ch'era fiorito, De belli fiori, de dattoli fornito.

Cristofano da quel fiume se parte Da Yhesù Cristo bene amagestrato: De predicare l'ao cengniata l'arte, Et dello Spirtu sancto l'ao enfiammato;

275

In nello suo core porta scritte carte, In onne lengua è bene doctorato: E baosenne nella città de Litia.

280 Samon se chiamava la provincia.

Era lo re de Samon infedele,

Et tucti quanti quelli de quel rengno
Inve' lli cristiani molto crudeli,

Li quali credevano nel Singniore benignio.

f. 73.

Leggasi a questo proposito l'iscrizione che è riprodotta sotto l'effigie di s. Cristoforo nella CLXIX delle Tavole di pittura del D'Agincourt, e quanto scrive il Maini a p. 6 della sua Leggenda di s. Cristoforo. — 260 dactoli e nel dialetto napoletano dactole (cf. Mussafia, Ein altneapolitanisches Regimen sanitatis in Sitzungsberichte der phil. - hist. Classe der kaiserlicher Akademie der Wissenschaften, Wien, 1884, p. 568) = d a t-teri. — 261 Il verso non torna nè per la misura, nè per l'accento. Forse: Et poi te farrò io tanto dengnio, omettendo l'elisione tra farrò | io e facendo bisillabo questo pronome di persona. — 265 sparçe e nella Vita di s. Francesca romana, p. 251 sparse = sparve. Pongasi ancora mente alle voci: volze = volle (Liber historiarum Romanorum ed. Monaci, Crestomazia, I, p. 125; 129); volse = volle (Infessura, Diario romano, p. 18, 10, 13; 12, 17; 39, 14 e passim: Mattiotti, Vita di s. Francesca romana, p. 193), tulze = tolse (Infessura, Diario, p. 125). — 267 Il verso tornerebbe anche senza espungere in terra, considerandone in anacrusi le due prime sillabe. — 279 Il verso non torna. Forse: E se nne va nella città de Litia.

285 Cristofano che in bocca aveva lo mele, Sempre portava della croce el sengnio; Gio alli cristïani tormentati, Con soi parole l'à tucti confortati.

Allora fece de Cristo un bello sermone
Per convertire de quella prava gente.
Ma quel che non aveva devotione,
Nelle soie parole non credeano niente,
Esso ficchava in terra el suo bastone,
Per essi orava a Dio onnipotente,

Fructifica lo bastone per maravilglia, Et convertione allora sette milia.

Lo re sapenno questa mangna cosa, Che tanta gente a Cristo s'è convertuta, Per grande ira che à non trova posa. Dicea: Questa cittate s'è ben perduta, Chè tanta hone gente s'e giocondo.

Chè tanta bona gente si gioconda De tutti nostri dei è penetuta. Docento chavalieri bene armati Per pilgliare lo gigante si l'à mandati.

Quando li cavalieri vedea Cristofano Così terrebile nella soa statura, Alcuno l'uno coll'altro se dicevano Chi de questo non abesse paura; Ed alcuno altro ssì lli menacciavano:

Quello disse: Per mi site venuti,

Ma se io volglio tutti site perduti.

Et poi li disse con uno grande ardire

Et poi li disse con uno grande ardire: Gerrò allo re sença essere menato.

Io nanti io arreto non procacci de gire; Et io verrò che non serrò legato.

<sup>287</sup> Fra gio | alli non v'è l'elisione. — <sup>292</sup> soie = sue è usato spesso dall'INFESsura, Diario, p. 69, 3; 71, 15 e passim). — <sup>297</sup> sapenno = sapendo.. — <sup>298</sup> Evvi una
sillaba di più; ma il verso si corregge facilmente sostituendo la voce Dio a Cristo. —
<sup>299</sup> Fra grande | ira non v'è l'elisione. — <sup>300</sup> perduta] nel ms. per onta ritoccato di

2ª mano. — <sup>301</sup> La voce gioconda del pari che quasi tutta la strofe è ritoccata di

2ª mano. Corr. gioiosa per la rima con cosa: posa. — <sup>305</sup> Nel ms. la voce vedea è ritoccata e corretta in videro dalla solita 2ª mano. — <sup>308</sup> Forse: Chi mai de questo no
abesse paura. — <sup>312</sup> Fra se | io non va fatta l'elisione. — <sup>315</sup> arreto = da ad ret(r)o
per assimilazione regressiva.

Resposero quelli: Se non vôi venire Dirremo allo re cha non t'avemo trovato. Cristofano disse: Io verrò con voi,

320 Non averò paura mai de lluy.

Et mentre giva Cristofano allo rege Converte quelli ducento chavalieri; Et informaoli della sancta lege E nelli ecclesïastici mestieri.

Da essi che so cristiani veri.
Legato lo menano a quel singniore:
Lo re vedendolo cade per terrore.

Levato da terra, lo re l'ademanda

Dello suo nome e della sua provincia,
E che adore l'idoli li conmanda
Che erano nella città de Licia.
Tutti Cristofano quelli ydolo danna,
Et dice cha so pieni de spurcitia.

Allora lo re lo fece *forte* tormentare, Et quelli chavalieri decollare.

Et fecelo legare alla colonna,
Et sagettarlo de molte sagette;
Onne sagetta de reto retornava:

Como a versalglia a più de mille stette,
E nel suo corpo nulla ma' ven ponna,
Ch'avea con esso le vertute sette.
Una ne torna, fere lo tiranno,
Crepoli l'occhio con suo granne danpno.

345 Cristofano dice al re: Tu serrai sano, Se quello ch'io te dico tu farrai. Farraime decollare in questo piano, Et del mio sangue l'occhio te ongerai; Et tu revederai a mano a mano

Se allo vero Singniore *Cristo* crederai; Et averai in fine vita eterna, Et goderai in gloria sempiterna.

321 rege] nel ms. rene. — 331 Fra che | adore non va fatta l'elisione. — Ibid conmanda] nel ms. gmanda. — 332 città] nel ms. cttà. Il verso non torna per l'accento. Forse: Che erano nella cittade de Licia. — 340 versalglia — bersaglio. — 341 ponna forse per pogna da pungere?

f. 73v.

Dell'altro die lo re fè decollare
Questo sancto gigante, esso volente,
Che l'angeli lo vennero ad confortare
Che in quello ponto fosse patïente;
Volevano l'alma soa in cielo portare,
Dove stao sempre lo summo Re lucente.
Cristofano dall'angeli confortato,

Fo per l'amore de Cristo decollato.

Lo re remase cieco et esconfitto,
Cha volçe sagettare, fo sagettato;
Non trova luocho per lo suo delitto,
Con gran dolore che ll'ao tormentato,

Onsese di quel sangue benedetto;
L'occhio fo cieco et fo realluminato:
Allora crese in Cristo et in sancto Cristofano;
E tutti l'altri a battiçaresi corrono.

Voi, fideli genti, che avete udita

De sancto Cristofano la sua passione,
Como fo mala prima la soa vita

Et bona fo la sua conversione;
Chi vede la soa figura collorita,
Facendoli devota oratione,

375 In quello die non po avere inpedimento,

376 Cha llo dice la Scriptura, et io non mento.

Qui finisce la legenda de sancto Cristofano. Deo gratias. Amen \*.

355 V'è una sillaba di più. — 368 Nel ms. Con tutti ecc. che non dà senso. — 369 Il verso torna per l'accento considerando Voi in anacrusi e omettendo l'elisione fra che | avete.

\* Segue nel ms.: Cristofori pueri sancti specie nam quicunque tuetur, In illo namque die nullo langore tenetur. f. 74.

# IV.

LAUDA SUI SEGNI DELLA FINE DEL MONDO



### <Lauda sui segni della fine del mondo \*.>

Serraco battalglie, lite et discordia
E 'nfra lli populi questioni;
Et consurgerà la gente in odia
Contra l'altra ad gran terrore;
Et terremoti tanto forti
Che omne homo chiamarao la morte.
Pestilentie, terrore et fame,

f. 100v.

Et gran sengni serraco in cielo,

Che llo sole schurarane
In tenebre como lo mondo in prima,
E lla luna in sangue nero;
E lle stelle caderando de cielo.

Et grandi tenpeste con gran venti

Se levarando, allo ver dire;
Grande paura averando le genti,
L'omini e lle femine de morire;
Le Vertute de Dio se moverando,
Da cielo in ter<ra> caderando.

25 Ancora po tutto questo
Della schiatta de Damo serrao nato
Lo malvascio Antecristo,
Che dalli Iudey è aspettato:

\* Del titolo restano le parole ... nanti lo die dello judicio.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Fra *l'altra* | *ad* non va fatta l'elisione. — <sup>15</sup> Manca la misura: corr.: *Che llo sole se schurarane*. — <sup>16</sup> Il verso non torna nè per la misura, nè per la rima. — <sup>17</sup> Fra *luna* | *in* non va fatta l'elisione. — <sup>26-27</sup> Appena è qui il caso di notare che *Damo* — Adamo per aferesi; e che la voce *malvascio* è pure usitatissima nel dialetto aquilano (cf. Pércopo, *Giorn. stor. cit.*, XX, p. 381).

D'avolterio serrao conceputo,

Et dalle demonia sobaluto.

Como pieno et conceputo

Fuo Cristo dello Spirito santo,

Così quel traditore acuto

Serrà de demonia tutto quanto;

Et dello inferno gesserao

Li capelli e lle code de diversitati Percoterando l'omini forte,

Ad onne hora chiamarando morte;
Ad cinque mesi ad tribulare
Starrando con essi ad tormentare.

Quando rengnarao Nanticristo

Sciolto gerrao satanasso,
Collo soa conpangnia lo maldetto
Ciasche homo metterao ad caffo;
Della bocca del *suo* destrieri currente
Gesserao fume, solfo et fuocho ardente.

30 sobaluto da sub alitu(m) = alimentato di nascosto. — 33 Fra pieno | et non va fatta l'elisione. — 31-42 Adsone, abbate del monastero di Der, vissuto nel sec. X, così scrive intorno alla nascita dell'Anticristo: Et sicut in matrem Domini nostri Iesu Christi Spiritus sanctus venit, et eam sua virtute obumbravit et divinitate replevit, ut de Spiritu sancto conciperet, et quod nasceretur divinum esset et sanctum; ita quoque diabolus in matrem Antichristi descendet, et totam eam replebit, et totam eam circumdabit totamque tenebit, et totam interius exteriusque possidebit eam ut diabolo per hominem cooperante concipiat, et quod natum fuerit totum sit iniquum, totum malum, totum perditum. Unde et ille homo filius perditionis appellatur quia in quantum poterit genus humanum perdet, et ipse in novissimo perdetur (Migne, Patrologia latina, CI, coll. 1292-1293). — 43 de diversitati significa qui assai probabilmente in fretta. Cf. a questo proposito Fr. Sacchetti, Novella 100, dove si legge: L'altro (mulo) benchè non fosse trafito, con gran diversità seguia il compagno traendo e saltando non men di lui. — 52 ciasche = ogni ricorre alcune volte, ma quasi sempre seguito da

uno, -a nella Vita di s. Francesca romana, p. 52, 53, 62, 68, 101. — Ibid. metterao

ad caffo = ingannerà.

f. 101.

- 55 Un ando et un mese averao potestate, Una stimana, sette die et un' ora De consumare li malnati Che non ànno fatta penetença ancora. Et quando rengnerao Nanticristo
- Tutto lo mondo serrao sotto esso. Et starrà nello tempio de Dio Et come Dio se farrao adorare; Et conmandarà lo malvascio et rio Che onne homo lo suo sengnio dega portare.
- Quelle persone che no llo averando, Conparare nè vennere non porrando. Per li miracoli metterao in errore

De quelli etiamdio che ao servati A ssi Cristo salvatore;

Da esso serrando recessati: Per le gran meravilglie che farrao, Molta gente li crederao.

Poi questo l'angilo del Singnore Un pede sopre terra tenerao,

Et collo viso splendente como sole Le gamme de fuocho si averao, L'altro pede in terra sopre mare, Et fortemente començarao ad gridare.

Et dirrà nello suo parlare,

- Yhesù Cristo Singnor(e) mio, Che llo mondo vo finare; Perciò se accommande onne homo a Dio. Et sette tronita po lla soa voce Verrando da cielo tempestose.
- Et Henoc et Helya si verrando 85 Nello mondo ad predicare;

55-56 Forse: Un ando averao potestate | Un mese, sette die et un'ora. Questi versi contraddicono peraltro alla leggenda comune, secondo la quale il regno dell'Anticristo dovrebbe durare tre anni e mezzo. Cf. ad es. Adsone, il quale scrive: Haec autem tam terribilis et timenda tri ulatio tribus annis et dimidio manebit (Migne, loc. cit., col. 1294), e Suchier, op. cit., p. 71. — 69 Manca una sillaba. A ssì = a sè. — 70 recessati = allontanati. - 74 Il verso eccede la misura d'una sillaba. Forse: Un pede in terra tenerao. - 81 finare è comune al romanesco (cf. Infessura, Diario romano, p. 13, 7; 32, 19; Vita di s. Francesca romana, p. 167: Appendice, p. 402), ma ricorre già in Brunetto Latini (Tesoretto, 11): Gran colonne vi mise per segnali Ercules il potente | Per mostrare alla gente | Che loco sia finata | La terra e terminata. - 86 Fra mondo | ad non va fatta l'elisione.

f. 101v.

Milli doiciento di predicarando. Puoi che verrando ad trapassare, Et darrà si gran triemo la terra

Che Gierusalem gerrao per terra.

Et diece milia ne morerando
In quella città con Nanticristo:
Et quelli che remanerando
Renderando gratie ad Yhesù Cristo;

Per quello che veduto averando, Grande paura si averando.

Po lla morte del traditore, In cielo apparerao allora Una femina coperta de sole:

Sotto li soi piedi starrà la luna, Et una corona de dodice stelle, De quelle de cielo le più belle.

105

Apparerao in cielo allora Uno dragone con capora sette; Et in ciasche capo una corona, Et diece corna più diverçe: Serrà apparecchiato per manicare Lo filglio che lla femina deo fare.

Uno dell'angeli del Singnore
Serrao a delliberare lo mondo,
Conmatterao con questo dragone,
Et si llo gettarao in profondo;
Lo filglio della femina serrao liberato,
Denanti alla sede de Dio portato.

La femina che apparerao,
Significa la chiesia de Dio;
Lo sole che lla coprerao,
Serrao esso Singnore Dio;
La luna significa che serrao

Le dodici stelle che in capo averao,
Serrando l'apostoli de Cristo;
Lo dragone che apparerao,
Serrà lo malvascio Nanticristo;

WALAFRIDO STRABONE, Glossa ordinaria in Migne, Patrol. lat., CXIV, coll. 731-732. — <sup>124</sup> Il verso tornerebbe considerando in anacrusi la prima sillaba di Serrà, ma forse la lezione originaria era: Serrà lo malvascio Anticristo.

f. 102.

Le diece corna che in capo averao,
So diece regnami che acquistarao.
Como lo dragone vorrao ingiottire
Ad questa femina li filglioli,
Così Nanticristo vorrao convertire

A ssì tutti quanti li fideli.

Quelli che uccidere se lasserando, Denanti ad Dio portati serrando.

L'angelo per la parola de Cristo Verrao ad conmattere per lo mondo;

Et ucciderao Nanticristo
Et gettaraolo nel profondo:
Tutti quelli che creso l'ando,
Cha so ingannati conoscerando.

Passata poi tutta la 'ntença,

Quaranta iorni si serrando;

Chi receperà penitença

In quelli die salvi serrando;

Nelli quindici serrao lo iudicio sì forte,

Che onne homo chiamarao la morte.

Crescerao lo mare lo primo die Quindici govita sopre onne monte; Fin nell'abisso lo secundo die Scengerao lo mare et onne fonte; Lo terço die retornarane

Nello suo stato tutto lo mare.

Apparerao lo quarto die

De sopre all'acqua in onne canto Tutti li pesci; lo quinto die Elli ucielli s'adunarando in canpo:

Tutti quanti piangeraco, Per la paura che averaco.

Lo sexto die retornarando Tucti li fiumi da oriente Fin ad occidente gerrando;

160 Allora piangerao onne gente: Lo sole, le stelle et la luna sequente Gettaraco fiamma et fuoco ardente. f. 102\*.

134 conmattere] nel ms. gmattere. — 139 'ntença ha qui il significato di contesa, tenzone, lotta (cf. Du Cange-Favre, Glossarium alla voce intentio). — 145 sqq. Intorno alle fonti relative alla leggenda dei segni che precederanno la fine del mondo, ved. p. 28, nota 1.

L'ottavo die stando ad orare
La terra darrà si grandi triemi,

Che homo nè bestia non porrao stare
Fermo nelli suoi piedi.
Lo nono die per maiori fatti
Speççarandose le prete in onne parte.
Lo decimo die li monti tutti

E lli deficii de questo mondo,
Tutti quanti serrando destrutti,
E lli fondamenti che so dentorno.
L'undecimo l'arbori in onne luocho
Getteraco lacrime de fuocho.

175 Lo duodecimo die s'adunaraco
Tucti l'animali in canpo,
Et ponto non manicaraco,
Ma piangeraco in onne canto.
Nelli tredici li sepolcri s'oprerando,

Et tutti li morti resuscitarando.

Et null'omo farrà demora

Nello quartadecimo die,

Cha onne homo averao paura,

Et non saperao dove fuggire.

Ad tale partuti conducti serremo,
Che via pilgliare non saperemo.
Nell'ultimo l'omini se moveraco,
Chè Cristo verrao ad giudicare,

Et inverso d'esso gerrando Perciò che dego resuscitare. In quel di l'Angeli e lli Principati, Tremarando l'Archangeli e lle Potestati:

Tremarando elli Cherubyni E lle Vertù de cielo, se moverando

DE Li Cerubyni e lli Seraphyny,
Per la pagura che averando.
Yhesù Cristo verrao ad iudicare;
Per fuocho lo mondo vorrao finare.

f. 103.

<sup>170</sup> deficii = e di ficii per aferesi, ricorre eziandio p. es. nella Vita di Cola di Rienzo (Muratori, Antiquitates, III, col. 431). — <sup>177</sup> ponto = punto s'incontra anche in altri testi romaneschi, come ad es. nella Vita di s. Francesca romana, p. 81. — <sup>189</sup> Corr: gerraco per la rima con moveraco.

Quando Cristo verrao ad iudicare,

Una spada da onne parte peçcuta
Nella sua voccha recharane,
La quale serrao molto acuta;
Et verrao como fuo crocefisso,
E llo exercito dell'angeli con esso,

Colla croce et colli chiavelli
Et colla corona delli spini,
Colla lancia et colli martielli,
Li quali chiavellaro li soi piedi,
Colle tenalglie et colla spongnia,

210 Colle quali sostenne molta vergongnia.

Et in quell'ora serrando partuti

Li giusti dalli pecchatori.

Et Dio dirrà infra l'altre cose

Ad tucti quanti li pecchatori:

215 Ite, maledetti, al fuoco eternale, Et chello stagate ad tormentare.

Satanasso con sua conpagnia Si verrà sença sogiorno, Et pilgliarao la gente rea

Et metteraola nel profondo.

De fuocho li farrao grande devitia:

Tristi serrando sença letitia.

Da poi alli justi dicerane: Benedetti dallo mio Patre.

Con meco vengate ad regnare,
Le meie conmandamenta avete osservate,
Ora entrate nel mio regnio
Ad godire in sempiterno.

Nello quale regno lo Salvatore Noi si faccia pervenire, Et deance gratia con amore Che lli pocçamo sempre servire:

Singnore, siamote accommandati,

234 Li pecchatori condandati.

f. 103v.

200 Cf. Iohan. Apocalypsis XIX, 15 Et de ore eius procedit gladius ex utraque parte acutus. — ibid. peççuta = aguzza. — 211 sqq. Cf. Matth. XXV, 32 sqq. — 216 chello = colà ricorre pure nella Vita di s. Francesca romana, p. 197. — 219 Corr.: ria per la rima con conpagnia. — 227 Fra ora | entrate non va fatta l'elisione. — 228 Così pure fra godire | in.



# V.

# LAUDA DE FINITIONE MUNDI



#### Lauda de finitione mundi.

Et l'altra notte, poi che foi sbelgliato, Pensaime la fynita de questo mondo: Dentro lo mïo core abi pençato, Nanti che fosse reschiarato 'l jorno; Per fare questo nobile dittato,

Lo core mio ne stao assai giocondo: Trassi et conpossi questa parti, dittati A rremissione delli mei peccati.

O Yhesù Cristo, Patre onipotente,
Filgliolo della vergine Maria,
Allo tuo regno tu li tieni a mente,
Siate recommandato nocte et dia,
Acciò che l'alma mea non sia perdente.
Per acquistare la tua signoria

Ca llo tuo regno me fao gran mistiero.

Humilemente volgliote pregare

A tte, Singnore mïo coronato,

Che lla pregiera mea digi scoltare

20 Che tte possa servire allo tuo grato:
Quando vyeni lo mundo a judicare,
Tu mme aderiçça allo deritto lato:
Cantando vando li giusti chiamati
A ppossedere lo regno bëati.

Tengome offeso et rendome culpato Ad te, Singnore mïo celestiale; Ardo et incendo per lo mio peccato, Non aio força de ll'occhi t'alzare: f. 104

¹ sbelgliato e nella Vita di s. Francesca romana, p. 10 e passim sbigliato = svegliato. — ³ abi da habui == ebbi. — <sup>8</sup> a rremissione da ad remissione(m) per assimilazione regressiva. — ¹³ l'alma] nel ms. l'anima. — ¹9 digi == debba, ma nel significato di voglia. Cf. Vita di s. Reparata in Vite dei santi Padri ed. Manni, vol. IV, Firenze, 1735, p. 335 Ti prego che tu debbia adorare li mei Iddii. — ²⁴ beati] prima il menante aveva scritto beato.

Lassai lo bene et ascoltai lo male.

- Aiutame, Singnore, da pregare,
  Aiutame, Singnore glorïosu,
  Ad questo peccatore, ch'è dolgliosu.
  Io so deviso et stonne in gran paura,
- Cha aio offeso alla toa signoria;
  Non feci como parla la Scriptura,
  Nè como odii per la profeçia:
  Aiutame, Singnore de natura;
  Tu mme aderizza na melgliore via,
  - Tu mme aderizza na melgliore via, Ch'io non cagia in quella grotta scura.
- Donpne et singnori, volete scoltare
  Secondo como trovo alla Scriptura;
  Cha noi devemo puro cogitare
  Quella sententia ch'è sì alta et dura.
- Quando vole lo mundo judicare Verrão Cristo sopre ad una nuva; Doi angeli le trombe deo sonare, Con grandi voci li morti chiamare.
- Nanti che lla sentençia se dea
  Quindici sengni se volgliono fare,
  Li quali duraraco quindici die,
  Serraco molto forti et terribili ad contare,
  A demonstrare la sua singnoria
  Quando vole lo mundo judicare.
- De quelli sengni io ve contaraio, Secondo ch'allo mio libro trovato aio.

Lo primo jorno serrao questo sengnio: Lo mare <sa>lerà tanto in altura Sopra <le> gran montangne de questo mondo,

Quindi(ci gov)ita per misura;
Et questo (se f)arao tutto uno giorno
De ben per tenpo per fine a nocte scura:
Lo mare dentro et per coste et per lato
Serrao como uno muro frabicato.

<sup>38</sup> Fra stonne | in non va fatta l'elisione. — 38 Nel ms. na di prima mano e ne la di seconda mano. — 46 nuoa e nella Vita di s. Francesca romana, p. 107, nula = nuvola. — 47 deo = devono. — 60 Manca una sillaba. — 62 per fine] forse già: per fi.

f. 104v.

E llo secundo jorno certamente
Lo mare ascengerà tanto sotterra,
Che no llo vederà homo vivente:
Questo me pare sengnio de gran guerra.
Como farremo, Cristo onipotente?
Da 'ntando perderà fructo la terra,

Da 'ntando perderà fructo la terra, Da poi l'omo non cura de pençare Como deva vestire nè calçare.

E llo terzo jorno si retornarane
L'acqua dello mare nel (lo) suo stato.
Chi vole vedere gran pesci natare?
Ben pare che llo mare sia qualgliato;
Et quelli pesci farrao tale gridare,
Cha ll'aio lesso et bene studiato,
Quelli pesci farrando tale trono,

Per fine ad Cristo ne gerrao lo sono.

E llo quarto jorno si arderà lo mare;
Lo fuocho l'arderao tutto una dia,
Arderà li fiumi et l'acque e lle fontane,
Cha piace ad Cristo et alla soa singnoria:

85 Et quello fuoco non porrà amortare Nullo che a questo mundo nato sia. Onne homo trema et ao gran paura, Vedendo lo fuoco colla gran callura.

L'arbori et l'erbe nello quinto jorno
Sodore de sangue degono gettare;
Et tutti quanti l'aucelli de questo mondo
Ad uno luocho se volgliono adunare;
Et onne cello perde suo retorno,
Giammai per ayro no cura volare.

di discendere cf. il Vocab. della lingua ital. (ed. Scarabelli), dove si leggono gli esempi seguenti: Storie Pistolesi, p. 5 Veggendo li figliuoli di messer Rinieri Cancellieri ecc. che la parte Nera salìa, e la loro a scendea, pensarono ecc.; (ibid. p. 198) Essendo i Turchi a scesi a terra de' legni, lo Delfino fece ardere tutti li loro legni; e Zenone de Pistoia, Pietosa fonte, Firenze, 1745, p. 78 I folti boschi, e prati pien di fiori || E ciascun fiume che a scenda, o monti. — 70 La voce intando ricorre pure altrove, come ad es. nella XXXII, vers. 27 e nella XXXV, vers. 48 delle Laudi e Divozioni della città di Aquila pubblicate dal Pércopo in Giorn. stor. della letter. ital., vol. XII. — 75 natare] un'altra mano corresse notare. — 78 lesso e nella Vita di s. Francesca romana, p. 104, 151 liesso = letto. — 85 amortare = a m mortare, e stinguere. — 87 ao gran] forse già: ao granne. — 93 cello = uccello per aferesi: cf. celletto = uccelletto in Vita di Cola di Rienzo (Muratori, Antiquitates, III, col. 409). — 94 ayro è voce non solo romanesca, ma eziandio aquilana ed umbra.

Como è l'aucello è llo suo parentato;
L'uno dall'altro in terra stao assettato.
Chi vole udire che gran pietate
Lo sengnio che serrao lo sexto jorno?
Däuncha so palaçça fabricate,
Cittadi et castella per tutto lo mondo,
Tutte in terra serrando appianate,
Dalla cima per fine allo profundo:
Doi flamme de fuoco verrando ardente

Dallo levante per fine allo ponente.

El settimo jurno que sengnio serrao?

L'apostolo lo dice sença fallo:

Le prete de questo mondo caderaco,

Et çemmora farrando gran battalglia;

Et quelle che in alto si starrao,

L'una coll'altra sì forte si talglia; La mancho, perchè serrao veduta, In quattro parti serrao despartuta.

All'ottavo jorno tremarao la terra,
Et generalemente per tutto lo mondo
Dauncha so boschi, piani, valli et serra;
Et tutti tremarao d'acqua profundo:
Et onne arbore dallo terrino desserra,
Quanto ad esso per tutto lo mondo,
Et sotto terra vaco ad avitare,

Ch' all'erta sopre terra non po stare.

Alli novi jorni serrao uno sengnio
Molto de grandissima mesura:

Tutte le montangne de questo mondo,
Quanto sïano poste in grande altura,

Tucte caderando nel profondo, Cha piace ad quella altissima creatura:

99 palaçça] nel ms. palçça. — 101 Fra serrando | appianate non va fatta l'elisione. — 103 Il verso torna considerando Doi in anacrusi ed omettendo l'elisione fra verrando | ardente. — 104 per fine] forse già: per fì. — 108 cemmora e nella Vita di Cola di Rienzo, col. 437 inziemmora — insieme. Nel Transito della Madonna (in IV Poemetti ecc., vers. 220, 360, 725) troviamo inzemora, voce che ricorre pure nella XXXII, vers. 18 delle Laudi e devozioni della città di Aquila. — 109 quelle] nel ms. quelli. Fra che | in non bisogna fare l'elisione. — 111 La mancho] nel ms. una mano posteriore corresse Lo mancho. — 122 Il verso è acefalo. — 123 Il verso non torna per l'accento. Forse: Tutte le gran montangne de questo mondo, considerando de in anacrusi. — 125 Manca una sillaba, cui si rimedia correggendo: Tucte si caderando nel profondo.

f. 105.

Et onne valle se vole adenpire, Chè tutto lo mondo serrao piano a gire. Alli dece jorni que sengnio serrane?

Per Dio ve prego, ponateve cura:
Lo fuocho viene et non po più durare,
Secundo como trovo alla Scriptura;
Tristo quello che ao fatto male!
Cha non ce resta nulla crëatura;

D'onne persona serrao fatta cena Della forte calla che llo fuocho mena.

Alli undici jorni si so apparecchiate Doi angeli colle trombe presentate; Et tutti (doi) si fuoro conmandati

L'uno a l\(\)eva\(\)nte et l'altro allo ponente:
Surgite \(\)mor\)ti et niente non tardati,
Et venite \(\)al\(\)l'alto D\(\)o nipotente:
Su tosto, et più non demorate,
Et venite nançi all'alta magestate.

Alli dodici jorni si serrando
L'omini che so stati regolgliosi;
Como fere salvatiche si starrando,
Pare che siano devenuti muti.
Intando li peccatori que farrando,

Pensando ch'allo peccato so perduti?
Tando nullo homo non pote parlare,
Nè patre al filglio, nè ad frate carnale.

Alli tredici jorni si caderando Tutte le stelle dallo fermamento.

Or l'alme taupine tando que farrando?
L'uno coll'altro non può avere abento;
Onneuno strilla forte lacrimando:
Aiutance tu, Patre nepotente,
Agiutance et no ne abandonate,

160 Et non sguardare ad tanto nostro male.

Alli quattordici jorni si vene

L'altissimo Singnore incoronato

bisillabo. — <sup>142</sup> nipotente — on ni potente per aferesi. — <sup>143</sup> Manca una sillaba. — <sup>148</sup> Manca la rima col verso 146. — <sup>155</sup> taupine è voce pure assai comune nel dialetto aquilano. — <sup>156</sup> abento da a bento è voce viva tuttora in Sicilia; ed in senso metaforico significa calma, pace, ri poso, qui et e. — <sup>159</sup> abandonate] corr.: abandonare.

f. 105<sup>v</sup>.

Colla vergene Maria, ch'è nostra spene, Collu suo filglio assettato a llato:

Li justi ad mano ritta si lli mena,
E lli pecchatori dal sinistro lato;
Melglio è se non fosserò mai nati
Che essere allo inferno condanpnati.

Alli quindici jorni si è terminato

Dove la sentencia se vol dare:
Alla valle de Josaffat, dove è usato,
Là fao tucta la gente congregare.
Tristo è quello ch'è morto allo peccato,
Cha in nullo modo se puote adjutare.

O male o bene che fatto averanno, In fronte scripto si llo portaranno.

Altissimo Signore de natura, Filgliolo della vergine Maria, Doname consilglio et mente pura Che s'empli questa nova diceria. Secundo como trovo alla Scriptura, Così aio facto et dicto tuctavia. Della ultima sententia vi dirraio, Secundo allo mio libro trovato aio.

180

### Dice Cristo alli peccatori:

f. 106.

Collo mio sangue dello dextro lato
Dallo peccato tucti ve lavay,
Et colli spini che portai nel capo,
Collo fele che mme fo dato a bere,
Et·colla lancia con che fuy lanciato,
Colli chiavelli che tenni alle mani:
Amastivo lo mundo colle ponpe,
Se llo negate, stave scripto in fronte.

#### Dice Cristo:

Hospito et pellegrino molto giva, Et non me volestivo mai albergare

<sup>164</sup> Fra filglio | assettato va omessa l'elisione. — <sup>168</sup> Così pure fra Che | essere. — <sup>170</sup> Manca una sillaba. Forse: Dove la gran sentençia ecc. — <sup>179</sup> Il verso è acefalo. — <sup>188</sup> <sup>190</sup> Manca la rima col vers. 186. — <sup>192</sup> sqq. Cf. Matth. XXV, 34 sqq.

Nè vestimento, onne me vestire,
Nè calçamenta, onne me calçare:
De fame et de sete sempre ne morea
Et mai non me destivo ad mangiare;
Stetti amalato et non me visitaste,
200 Et in carcere et voi non me ademandaste.

## Dico li peccatori a Cristo:

|     | Quando te vedemmo famolento?         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | Questa resposta fando li peccatori,  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Nè famolento mai, nè sitolento,      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | O Yhesu Cristo altissimo Singnore,   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Con core et con grandissi(mo)        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Noy t'averan                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | May                                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | No                                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |                                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |                                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Pregamo essa vergene Maria matre     | f. 106 <b>v</b> . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Chence perdone li nostri peccati,    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Et che preche la santa Trinitate     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Che allo inferno non siamo danpnati: |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Et alla fine li metta in pace        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | In vita eterna, se lli piace.        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Cristo lo facci per süa pietate.     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |                                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

onde per assimilazione progressiva. — <sup>196</sup> Fra calzamenta | onne bisogna omettere l'elisione. — <sup>198</sup> Così pure fra destivo | ad. — <sup>201</sup> Manca una sillaba. Forse: Quando mai ecc. — <sup>217</sup> Il verso non torna per l'accento. — <sup>220</sup> Fra Che | allo non va fatta l'elisione. — <sup>221</sup> Così pure fra metta | in. — <sup>222</sup> Manca la misura. — <sup>224</sup> Il verso è omesso, ed in sua vece leggesi la chiusa assai comune negli explicit dei manoscritti: Deo gratias amen, amen, amen.



## LESSICO DELLE VOCI PIÙ NOTEVOLI

abento = pace, quiete V, 156. abiava (s') = s' avviava III, 83. abochato = avvocato II, 168. abulterio = a lulterio II, 395. accommande IV, 82; accommandati IV, 233. acquistarao IV, 126. ademanda III, 329; ademandavano II, 202; ademandaste V, 200. aderiçça V, 22, 38. adjutare V, 174; agiutare II, 250; agiute I, 137; agiuti II, 340; agiutance V, 159; aiutame V, 30, 31, 37; aiutance V, 158. adunare V, 92; adunaraco IV, 175. agniello I, 263; angniello I, 315; II, 324, 423. al = a li I, 250; II, 222.alegrare II, 245; alegra I, 228; s'alegrarando I, 57; alegri II, 240; alegremoli I, 329; alegrati I, 270. altrogio = altrui II, 124. amastivo = amaste V, 195. amasciata p. 56, lin. 16; ammasciata p. 56, lin. 20. ammendora = ambedue I, 20. anchi II, 243; III, 59. andare; vaio III, 76; vao p. 55, lin. 21; p. 56, lin. 16; II, 80; vaco = vanno p. 58, lin. 5; p. 68, lin. 14; V, 119; vando V, 23; annavano I, 23; vagia II, 342; vatte III, 197. angeliello III, 238; angelu I, 288; angilo IV, 73. annunctiare I, 68; annunctiato I, 4. apparerao IV, 98, 103, 115, 123, 151. arbore V, 117; arbori IV, 173; V, 89. arreto = addietro III, 315. arromito = romito, solitario III, 68.

ascengerà V, 66.

aspectamo II, 108; aspectate II, 162.

aterno I, 66.

avere; agio I, 186; II, 103, 194, 211; III, 61 ecc.; aio I, 49, 101, 213; II, 252, 296 ecc.; do I, 80, 99, 224 ecc.; III, 109 ecc.; ance = ci ha I, 367; avemo I, 344, 353, 363 ecc.; ando = hanno p. 56, lin. 17; II, 93; IV, 55, 137. Perf. abi = ebbi V, 3; abe = ebbe II, 131. Fut. averò III, 300; averai II, 279; III, 350; averà II, 160, 436; averao IV, 76; averemo I, 352, averaco IV, 156; averando I, 347; IV, 21, 65, 95; V, 175; averanno II, 136. Cong. pres. agia I, 197;

abi II, 391; agiate II, 85. Imperf. abesse

III, 308; avessi = avesse III, 40.

assettato = seduto V, 96, 164.

aversarii I, 310.
avitare = abitare V, 119.
avolterio = adulterio IV, 29.
aucello V, 95; aucelli V, 91.
ayro = aere V, 94.

benivoli II, 97.

baosenne = se ne va III, 279.
barnaccia = vernaccia II, 239.
basciella p. 63, lin. 6.
basenne = se ne va III, 211.
bassia = basso I, 256.
battismo II, 174.
Battisto II, 89, 205, 379; III, 206, 291, 405.
battiçare II, 199, 206; III, 368; battiçava II, 199; battiçailo II, 337; baptiçasti II, 91; bactiçao III, 175; baptiçarai I, 319; bactiçato II, 211.
batto = battono p. 56, lin. 17.
be' = bene I, 263.
beneditto II, 321.
bcnignio III, 284.

chiesia IV, 116.

cicha I, 79.

chivelli III, 226, 232.

bergamaschio = spada p. 66, lin. 11. bevere II, 254; beveraio II, 254, heverao I, 62. biato II, 157. bisongnia II, 76. boffone III, 33. bole = vuole I, 251. horça II, 173. buy = voi II, 443.

ca, cha 1, 39, 102, 123 ecc. caderà I, 319; caderaco V, 107: caderando IV, 18, 24; V, 125, 153; cadero I, 254, 256; cadi III, 127; cagia V, 39. calla V, 136. callura V, 40, 88. calçaro II, 212. camino = cammino III, 66. camiscio = camice p. 58, lin. 19. canpo IV, 154, 176. cansona III, 43. antatrice = cantatrici II, 242. cantemo I, 329, 357. canto = accanto III, 215. cepora IV, 104. carcera p. 66, lin. 11. cascione II, 71, 446. casella I, 294; III, 207. chance = che ci II, 88, 425.celesto II, 172; celestro I, 322. cello = uccello V, 93. cenne = ce ne III, 199, 203.Cerubyni IV, 194. cervicia I, 62. cessata = allontanata II, 235. chello = colà IV, 216. chence = che ci II, 298; V, 218. chenci II, 68, 74. chette I, 282. cortella == coltelli p. 63, lin. 6. credere, cresi II, 306; crese III, 367; crederao IV, 72; crederando II, 134; creso I, 81, 223; IV, 137. crescerao IV, 145; crescha II, 104. ciasche IV, 52, 105; ciaschesuno I, 272;

II, 30, 234; ciascheuno I, 378; ciaschuno

chiamarando = chiameranno IV, 46.

chiavellaro = inchiodarono IV, 208.

II, 16.

chi = qui II, 310, 411.

chiavelli IV, 205; V, 190.

cierto II, 279. cionchi II, 122, 186 circumcidere II, 266. cità III, 332. cobelle I, 195; III, 230. cogitare V, 43. colloro = con loro III, 93. colonda = colonna I, 123 colundere p. 62, lin. 22. començão III, 94; començo III, 166; comencarao IV, 78. commanda II, 225; III, 185; conmandasti II, 346; comandarà IV, 64; conmandati V, 136. commattei III, 123; conmatterao IV, 210. conmandamenta IV, 226. como, chomo p. 35, liu. 2, 3; I, 4, 26, 27 ecc. conata I, 196. conbene = conviene I, 175. concepere I, 163; conceperai I, 149; conceperao I, 40; conceputo IV, 29, 31. conducti IV, 185. congniata I, 78. conoscerando IV, 138. conpangnia IV, 51, 217. conpangnio I, 168. conparare = comprare IV, 66. conseglieri p. 55, lin. 12. contene II, 166. convene II, 9; conveo 1, 144. convertuta III, 298. corata III, 126. correri I, 257; II, 221. cose = cosi I, 231.costumato I, 93. chunata I, 206. chuncha II, 192. culpato V, 25. cuncha II, 17. cuochu II, 237. cuollo p. 67, lin. 22. cuorpo I, 66; III, 140. currente III, 194; IV, 53. curte III, 33 dactoli III, 260.

Damo IV, 26.

dannaci III, 128. danpnati II, 135; V, 220.

dare; dae II, 77; dao II, 190, 432; damo II, 445. Perf. destivo V, 198. Fut. darrò III, 262; darrà II, 213, 288; darrao 1, 52; derà p. 69, lin. Cong. pres. dea V, 49; deance IV, 231; dagiamo II, 446; imperf. dagesse II, 428. Imper. dàlli II, 123; dàmme II, 341; dàmmello II, 302; dànce 1, 282.

dattoli III, 272.

dauncha III, 118; V, 99, 115.

daventro III, 223, 227, 233.

dece V, 29.

deficii IV, 170.

del = de li II, 110.

dellongato III, 67.

demonia IV, 30, 34.

demonstrare V, 53; demonstrato I, 367.

dengnio II, 112 e passim; dengno II, 14.

dericto II, 32; deritto II, 147.

deriççati II, 186.

descalçare II, 212.

desceplina II, 378.

desdegnio III, 42.

desdingriato III, 65.

despartuta V, 112.

desserra V, 117.

destrieri IV, 53.

destructi I, 310; destrutti IV, 171.

deventasti I, 32; deventao III, 16.

devino I, 63.

deviso V, 33.

dia = giorno V, 12, 82; dia = giorni V, 51.

die I, 32; III, 256.

diece IV, 21, 100.

digi = devi V, 19.

diverge IV, 106.

dire; dicere II, 204: indic. pres. dicho e
dico I-V sempre; dice = dici I, 74; dico
= dicono p. 38, lin. 25; p. 57, lin. 1;
p. 58, lin. 7 ecc.; II, 164. Fut. dirrò
II, 290; dicerai II, 318; dirrà IV, 79, 214;
dicerane IV, 224; dirremo III, 318; dicerando I, 59. Imperat. dice = ci dì, I, 97;
dimme I, 121; dince I, 89, 192; dincello
I, 96. Sogg. dicamo I, 327; dicate I, 275;
dicete II, 100. Part. dicto, -a, ditto, -a
p. 35, lin. 4; V, 182; II, 68, 180; I, 37;
III, 156, 164.

diserto p. 55, lin. 21.

diversitati (de) IV, 43.

docento III, 303.

dodice IV, 101

doctorato III, 278.

doiciento IV, 87.

doi p. 70, lin. 20; V, 47, 103, 137, 138.

dolgliosu V, 32.

donne = donde I, 209, 254; III, 236.

donpna I, 78, 215; II, 41; donpne V, 41.

dovere: indic. pres. de', deo I, 174; II, 35; IV, 108; I, 171; II, 13, 25, 116, 205; debiamo II, 119; devemo V, 43; degono, deo = devono V, 47, 90. Sogg. pres. dega II, 30; IV, 64; V, 72. Imperf. devessi II, 422.

duraraco = dureranno V, 51.

esforça II, 172.

en III, 256; IV, 8.

enfiammato III, 276.

enganda III, 187.

ennanti II, 210.

esguarda II, 21.

esmarrito II, 431.

essa via = subitamente I, 200.

essere: indic. pres. so I, 34 e sempre; si = seiI, 84 ecc.; ène pag. 75, lin. 1; semo I, 371; III, 128; semoli = ci siamo I, 270; simoI, 283, 307 ecc.; sete II, 193; site II, 248, 252; so I, 76, 247 e passim.; sonno = sono p. 60, lin. 26. Perf. foi = fui I, 36; V, 1; fuy V, 189; fo I, 102, 123 ecc.; II, 256, 424 ecc.; V, 188; fuo I, 4, 5; II, 228; IV, 170, 203; fuoro V, 139. Fut. serrò II, 291; III, 77, 316; serrai I, 83; II, 42, 183; serrà I, 51, 63, 65 ecc.; serrao I, 61, 176, 304, 333 ecc.; serremo I, 368; IV, 185; serrite II, 52; serraco IV, 7, 10; V, 52; serrando I, 71, 248, 303; II, 135, 223; IV, 47, 70, 222. Sogg. pres. sia V, 2; siano IV, 233. Imperf. fossemo p. 69, lin. 14 Cond. pres. ford p. 69, lin. 12; fordnonce p. 69, lin. 13 Part. pres. sendo III, 68.

fallença I, 84. falçaria I, 312. famolento V, 201, 203.

etiamdio IV, 68.

evangelia II, 280.

110 fantino III, 241. faule I, 31. fare: indic. pres. fao p. 58, lin. 16, 18; I, 250; II, 12, 157, 191; III, 243; V, 16; fane II, 192; faco = fanno p. 58, lin. 6, 20; p. 60, lin. 25; fando = fanno V, 202. Imperf. fecease III, 38. Fut. farraio I, 128; II, 255; III, 261; farragio II, 263, 451: farrò II, 269; III, 80; farrai II, 255; farrà IV, 181; farrao I, 50; II, 22 ecc.; farrau II, 63; farremo V, 69; farrando V, 79, 108; farrao = faranno V, 77. Sogg facci = faccia V, 223; facciate II, 84, 354. Imper. famme III, 103; falli II, 121. fidante III, 77. fi = fino I, 87, 208.figate = fiate III, 35. finare IV, 81, 198; finino = finiscano II, 244. fine = fino V, 62, 102, 104. flamme V, 103. fore I, 304; II, 315; III, 225 ecc. fornita III, 41. foro I, 354. força = forse p. 69, lin. ...frabicato = fabbricato V, 64. fragellare III, 136. gamme IV, 76. gannaremo I, 348. gannatore II, 292. gaudemo I, 376. gessire = uscire; gesserao IV, 35, 54; giesca I, 66; giessuto II, 430. giacante, giachante, giagante, gigante III, 6, 29, 57, 65, 81 ecc. gettarao IV, 112, 136; gettaraco IV, 161, 174. gio = io I, 207 in nota. gire II, 407; III, 315; V, 128. Imperf. giva

III, 321; V, 193. Perf. gio p 35, lin. 3; III, 168, 287; gestivo II, 137. Fut. gerrò III, 314; ierrai II, 317; gerrà I, 73; gerrao I, 258; IV, 50, 90; V, 80; gerrando II, 220; IV, 160, 179. Part. pas. gito II, 406, 437. giocundo II, 221. gosto = busto p. 69, lin. 12. govita III, 10; V, 60. gusto = busto II, 405, 412. gloriosu V, 31. granne III, 134, 158, 344. gueçça I, 345.

hospito V, 193. ncienso I, 103. inciesto II, 38. infiato III, 19. inplita I, 372. infantata I, 300. ingiottire IV, 127. intando V, 149. intença IV, 139. intrao III, 233 invelli III, 283. isso = esso II, 38; issi = essi p. 60, lin. 26. jamo I, 200, 383; II, 244. Janni p. 35, lin. 2, 6, 8; II, 149, 433. jocundo III, 27. jorno I, 16 e passim; jurno V, 105. Jovandi I, 273, 287. lanciato = trafitto con la lancia V, 189. lassare II, 13; lassi II, 326; III, 104; lassai V, 29. laudemo I, 249, 384; laudavano II, 387. lengnio III, 259. lengua III, 278. lesso = letto V, 78. levarando = leveranno IV, 20. lieso III, 214. locifero III, 153. locuto III, 109. longa (da) II, 236; III, 91. li = ci I, 329 e passim. lilla = gliela p. 64, lin. 19.

madonpna I, 169; II, 54, 281. magestate II, 82; V, 144. magestro II, 113, 361, 372. maiore II, 150; III, 32, 209 maiori IV, 167. maldetta II, 68; IV, 51. malnate IV, 57. malvascio IV, 27, 63. manca III, 117; mancho III, 262; manco V. 111. mandaraio II, 133; mandarò I, 375; II, 147. mangna = grande III, 297.

mangniare IV, 107; manicaraco = mangie-

mantei = mantieni, governi II, 328. martielli IV, 207.

ranno IV, 177.

mea I, 78, 112 e passim; mei II, 261, 360 e passim; mei = mie II, 337, 450; meie IV, 226.menelo = lo meni p. 56, lin. 6. meneschalco p 56, lin. 5, 16, 19, 29; II, 73 ecc. meta = mossa II, 138. mettate = mettete II, 238. meça = mezzana II, 428. meçatore II, 389. miccinello = piccino III, 236. mieso II, 278. milia = mila III, 296. milli III, 222; IV, 87. mine = me III, 156.mi:so II, 209. mità II, 286. mo = lat. modo, ital. ora I, 307; II, 86, 90, 277, 394; III, 60, 156, 236. mode = ora p. 63, lin 27. mode allo presente I, 290 e passim. monde = mondo III, 32; mundo V, 21, 45, 54, 86, 191. monsingnore II, 81. mostraonce I, 337. moveraco = moveranno IV, 187; moverando IV, 23, 194. muliera I, 218.

Nanticristo IV, 49, 59, 124, 129.
natare V, 75.
nepotente = onnipotente, V, 158.
nogiante = nojante III, 53.
nolli = non gli I, 159.
noy V, 206.
nullo I, 168 e passim.
nuva = nuvola V, 46.

occiso II, 366, 417.
odio III, 224, 233; odito I, 101.
ognie III, 190.
omne = ogni I, 218 e passim.
ongerai III, 348.
ongne II, 38, 144, 149; ongnie II, 367.
onipotente V, 9, 69.
oniverso III, 25 in nota.
onne = onde V, 195, 196.
onsese III, 365.
operta = aperta I, 338.
oprerondo = apriranno IV, 179.
oproprio = obbrobrio I, 106.
oy II, 139, 142.

pagese III, 27. pagura IV, 195. palaçça V, 99. paorosi III, 390. parentato I, 276; V, 95. paro II, 384; III, 93. partamo II, 444; parteragio I, 207; partiose III, 65; partuto III, 140: partuti IV, 185, 211. pate II, 392. pattume III, 195. passao III, 247. paurasti I, 27. Pavolo, I, 2. pavoria I, 91. pede IV, 74, 75. penetuta III,302. perfecta I, 166. perfi I, 87, 208; perfin V, 102, 104. perna = perla I, 336; perne p. 64, lin. 17. petire II, 271, 306, 422; peterai II, 278; peti II, 273, 289; petisse II, 286; petissi II, 312. piangeraco. IV, 155, 178; piangerao IV, 160. piccioliello I, 313. picchieri = bicchieri p. 63, lin. 6. pilgliao III, 239; pilglie = pigli p. 56, lin. 5. piloso II, 430. po', lat. post, ital. dopo p. 71, lin. 22; IV, 25, 97, 83; poi IV, 73. polçella I, 118. ponere II, 294; pponere I, 132; ponolo = lo pongono p. 68, lin. 16; possese = si pose III, 31; posse III, 177; pusse III, 241, 247; ponerai I, 154; ponateve V, 130. ponito II, 314. ponto II, 340; III, 356: IV, 177. populo p. 45, lin. 1; I, 322; II, 62; populi IV, 8. possebile I, 74. potere; poçço II, 250; pote V, 151; puote V, 174; po == può III, 375; potemo II, 59; porrà III, 256; V, 87; porrao IV, 165; porrando IV, 66; pogga I, 163, 284; II, 127; poççiamo IV, 232; poççano II, 124; porria I, 152. ppossedere V, 24. pregiera V, 19. preposta = proposta I, 166. prescionia I, 240. rrescione p. 62, lin. 10; II, 70, 87, 292; pre-

sone II, 300.

prete = pietre IV, 168; V, 107.

priena = gravida I, 198; prieni I, 112, 116.

prieggo p. 71, lin. 12.

profundo V, 116.

providençia (de) II, 272.

pugillaro I, 285.

puoichè II, 169, 193; IV, 88.

puro = pure V. 116.

qualgliato V, 76. quantuncha III, 199. que = che I, 281; II, 57, 272; 281 ecc.

ragricciata I, 111.
ralegrato II, 274.
rascionare III, 98.
rascione II, 10, 301, 362, 417.
realluminato III, 366.
recepire II, 24; receperme II, 435; recepo
II, 455; recipe II, 176; receperà IV, 141;
receperao II, 132.
rechiedere I, 269.
recolçe p. 35, lin. 5.
recommando II, 344; recommandato V, 12.

recommando II, 344; recommandato V, 12 reconpera I, 298.

recontare I, 284.

recordarese I, 306; recordo III, 148. recessati = allontanati IV, 70.

recharane IV, 201.

recurse III, 246.

rede I, 107.

refavella I, 295.

regame p. 71, lin. 12.

rėgase = reggasi II, 18.

rege III, 57.

regere II, 18.

regiongnessi = ricongiungesse p. 69, lin. 12. regnami IV, 126.

regname IV, 120.

regnio II, 213, 286.

rei III, 22.

remanerando IV, 93.

remanesse II, 60.

remase III, 163, 265, 361.

remetorio, remitorio p. 56, lin. 18.

renderando IV, 94.

rendome V, 25.

renella III, 268.

rengnarao IV, 49, 59.

rengnia II, 216.

rengniarao I, 157.

rengnio I, 160; III, 45, 67, 264, 286 ecc.

rengno III, 282.

rentra III, 227.

rentraremo I, 340.

rentraro III, 91.

repassa III, 266.

reposa I, 165.

repose II, 27.

reprendere II, 78.

resuscitare II, 126.

resguardavi II, 374.

resia = eresia I, 304.

respuse III, 57, 75, 79.

reto (de) III, 83, 339.

retornarane V, 73.

riççarà I, 326.

Rode II, 2, 395.

rodio III, 229.

Rodo p. 53, lin. 2, 11, 20; p. 54 sqq.; II, 366, 416, 426.

rometorio p. 56, lin. 17.

rongnia II, 77.

roppe III, 144.

royna II, 43; III, 148, 149.

sacciente II, 329.

saccio II, 111.

sagetta III, 339; sagette III, 338.

sagettare III, 362; sagettarlo III, 338; sagtetato III, 362.

salerà V, 58.

salte II, 268.

saltemo I, 356.

salutao I, 134.

sàlvite I, 201.

sancta I, 116; II, 102; sancto p. 35, lin. 2, 5, 6; I, 6, 36 ecc.

sanctificato I, 65.

sapenno = sapendo III, 297.

saperai I, 133.

sapire II, 161.

satia I, 147.

sbagottita III, 45.

sbelgliato V, 1.

scançaro III, 86.

scengerao IV, 148.

schifò III, 88.

schurarane IV, 15.

scola II, 367.

scoltare V, 19, 41.

scontrato III, 69.

scripto V, 176, 192. scriptura V, 35, 42 e sempre. scriveragio I, 126. scura V, 62. scuritati I, 324. se = si I, 124 e passim. secundo I, 186; II, 15, 29; IV, 147. securo II, 450. semilglia III, 72. sengniato III, 55. sengniava III, 50. sengni IV, 14. sengnio III, 257. sengnioria I, 160. sentençia V, 49. sentuto I, 213. sequente IV, 161. sequitando III, 86. Seraphyny IV, 194 squarda II, 3. sguardaose III, 226. si = se II, 18. si = se (cong.) II, 55. sia = sua I, 8, 264; sio = suo II, 24, 32, 72; III, 78, 165; soa p. 62, lin. 19; I, 56, 351; III, 266, 270 ecc.;  $soi = sue^t III$ , 216, 288; soi = suoi IV, 100, 208; soie = sue III, 292. signiore I, 188. singniore I, 322; II, 249 ecc. singnioria V, 53. sitolento V, 203. sobaluto IV, 30. sodore V, 90. solio III, 74. sonare V, 46. sono = suono V, 80. soperbi I, 241. soperbia I, 254. sospicione I, 42. sopre I, 142, 170, 218, 246; II, 184; IV, 74, 77, 146; V, 46, 120; sopre (de) IV, 152. sospectosi III, 92. spalarçata = spalancata I, 338. spande III, 8. sparce III, 265. spase III, 267. speccerandose = si spezzeranno IV, 168.

Spiritu sancto III, 2, 276.

spolgliao III, 144.

spongnia IV, 209. spurcitia III, 334. stabilimento III, 214. stare I, 198; starevese III, 216; stomme V, 33; stao p. 62 e passim; II, 98; V, 40; stase III, 269; stave V, 191; stamo I, 296; staco = stanno p. 56, lin. 19; stando == stanno p. 62, lin. 23; I, 252; II, 220; starrà IV, 61, 100; starrando V, 147; starrao = staranno V, 109; stagate IV, 216. stenni = stendi II, 315; stenne = stende p. 67, lin. 23. stimana = settimana I, 8; IV, 56. stipa III, 231. strecta II, 359. strengea II, 360. strugerà I, 345. stutarà II, 48. summo III, 358. surgite V, 141. tabole = tavole p. 62, lin. 20. talqlia II, 310; V, 110. tamante III, 255. tamanto I, 172; II, 58; III, 6. tamborro p. 62, lin. 21; tammorri p. 62, lin. 22; tamborello p. 64, lin. 17. tando V, 151, 155. tardati = tardate V, 141. taupine V, 155. temore I, 186. tenalglie IV, 209. tenguo = tengo II, 83; tengome = mi tengo V, 25; tenne = ne tiene II, 40; tco = tiene I, 320; tenerao IV, 74. tenpeste IV, 19. teo = tuo II, 40.Ternitate II, 390; III, 1. terrino V, 117. tia = tua I, 40, 104; tio = tuo I, 212, 216;II, 8, 48, 282; toa I, 39, 50, 84, 96; III, 45, 159, 255, 310; toe II, 343; toi II, 6, 250; III, 155, 192. tine = te I, 174; III, 62, 154.tollere II, 208; tollo = tolgono p. 68, lin. 16; tolge III, 112. torne I, 272. tornete II, 49. trappi = drappi, vestiti II, 140. trare I, 261; trage p. 67, lin. 22.

tremarando = tremeranno IV, 191.
tremarao V, 113, 116.
tremore III, 64.
triemo IV, 89; triemi IV, 164.
trieva II, 136.
tronita = tuoni IV, 83.
trovarai II, 71; trovaro III, 87; trovassi III, 24.

ucciderao IV, 135. ucielli IV, 154.

vacabundo III, 29. varij = incostanti I, 311. ve = vi II, 84.

vedere; vedemo I, 332, 360; vegio III, 147; vigio = veggono II, 186; vedea = vedeano III, 303; vederai III, 259; vederà I, 110; V, 67; vederao III, 255; vegate = vediate I, 262.

vendecta II, 66.

venire; vyeni V, 21; vene = viene V, 161; veo = viene p. 63, lin. 27; II, 449; III, 245; venimo I, 269; II, 217; vengo III, 199, 203, 228; vendi = venni II, 129; vinni II, 217; vene = venne III, 21; ven = venne III, 23; verò III, 106; verrao V, 46; verrando IV, 84, 88; V, 103; vengna = venga II, 226, 265; vengate IV, 225; vei = vieni III, 80, 236.

vennere = vendere IV, 66. vergene I, 55, 232; II, 391. verginitate II, 273. vergongnia I, 108; II, 68, 74, 88, 318; IV, 211. vergongnioso II, 374.

versalglia = bersaglio III, 340. vestuta = vestita p. 64, lin. 16; vestute

vestuta = vestita p. 64, lin. 16; vestute p. 62, lin. 22.

victoria II, 262.

vidanda = vivanda II, 235.

virtute (plur.) I, 350.

vitale II, 176.

vitio II, 48.

vocicchia III, 223.

voccha = bocca IV, 201.

volere; volerelo = volerlo II, 420; vo' = voglio III, 254; volglio I, 262; II, 301; III, 63, 201, 205; vôi = vuoi III, 120, 317; vô = vuole, I, 266; IV, 81; vol II, 23; V, 110; vole I, 184; II, 16, 19, 228; V, 45, 54, 75, 97, 127; volemo I, 268, 271; II, 115, 351, 451; vocu p. 63, lin. 8; volgliono V, 50, 92; volçe III, 362; volestivo = voleste V, 194; vorrao IV, 127, 129, 198.

voluntate I, 12.

ydolo III, 333. Yhesù II, 413.

çengniata = insegnata IV, 274. çitello I, 266; IV, 233.

## INDICE

| Introduzione    |         |         | o     | •     | •    | ٠     | 6     |      |       | •   |   | Pag.     | Ž.  |
|-----------------|---------|---------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----|---|----------|-----|
| La rappresent   | azione  | della   | nati  | ività | di S | Gio   | vanni | Bat  | tista | •   |   | >>       | 35  |
| La rappresent   | azione  | della   | dec   | ollaz | ione | di S. | Giova | anni | Batti | sta | • | <b>»</b> | 53  |
| La leggenda d   | i S. C  | ristof  | oro   |       | ٠    | ٠     |       |      | •     |     |   | <b>»</b> | 75  |
| Lauda sui seg   | ni dell | la fine | e del | moi   | ndo  |       |       |      | •     | •   |   | <b>»</b> | 89  |
| Lauda de finit  | ione n  | nundi   |       |       | ٠    |       |       |      |       |     |   | <b>»</b> | 96  |
| Lessico delle v | oci pi  | ù not   | evoli |       |      |       |       |      |       |     |   | <b>»</b> | 107 |



Vir rice allo populo relli jutti romo John e fer mil momma muchter dice vio allo populo ...

Der de gestino nel orserto Pernette anna meta valnento Do Tomo lene coperto i ce apiallo De with anyon len demite The lene welle the monute pulom norte de Re sempre secroul forming fao tale proud The nullo man la feet hipting

Think the mile

Dickimfacti

Mese allie most Trece du fonding nemanto tt per le ammonte De e coluv de Alparamo firmance The pada quello grande bande Del fanti putti de nel lumbo tatoro Bene e esto chio el samo o many nor prochesistance

and a con actual commo Da parte washing allo use our Memandare te uolemo Be tu fi queilo de mo nemme Tolligence a mire They were they Oaltro n tempie nes allice amo Moquale nor rebrame Delle percita anex remissione 1. De este e lene semple

Het libro ret profess mal which agandam tene tentto De go alli piren Langelo che apparecchie anti la via A Janua re carchana E marche lomo de fia nato con mina Tale gumo semma Che rempresa el granaro celettrale

journing e ma anala The luce sempre many of courtons Ox our cotale tela Drevio alle popule. Chenne ferme vette le merentone Brato druly fire bonose Or ha quello che purorea pada mar ha metterno morce n com denon ancia mai male

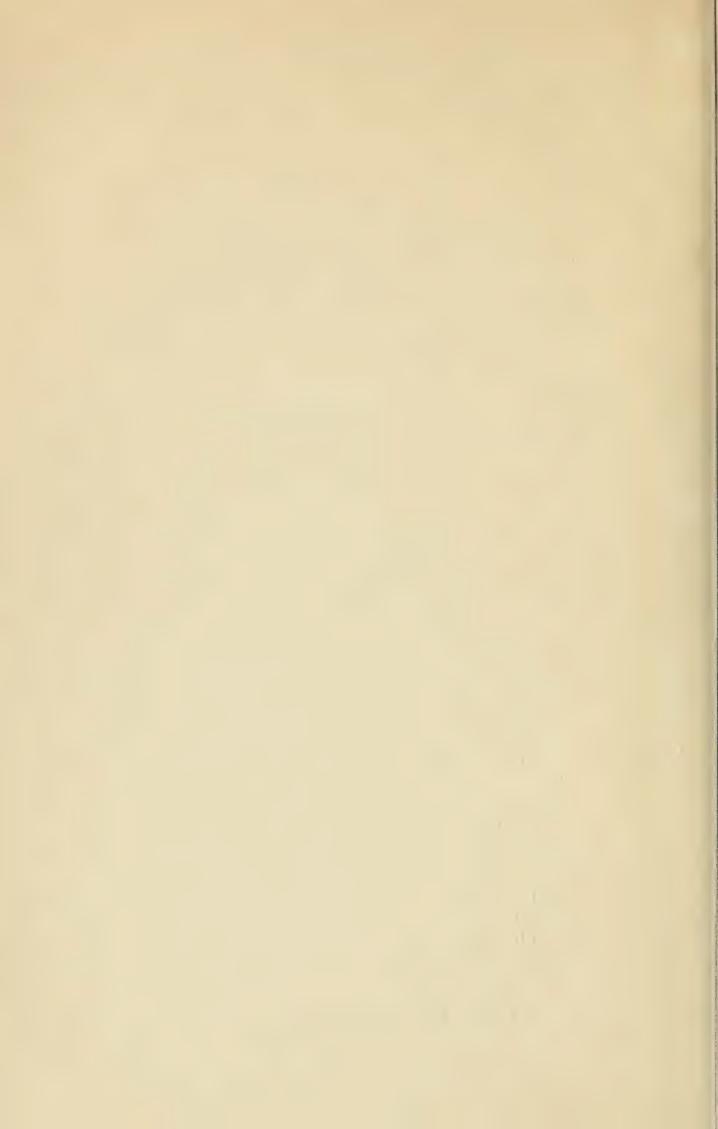





i in dialetto romanesco.

XIV # 521

THE INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES
10 ELMSLEY PLACE
TORONTO 5, CANADA.

521.

